

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



Dn 230.3.2





HARVARD COLLEGE LIBRARY

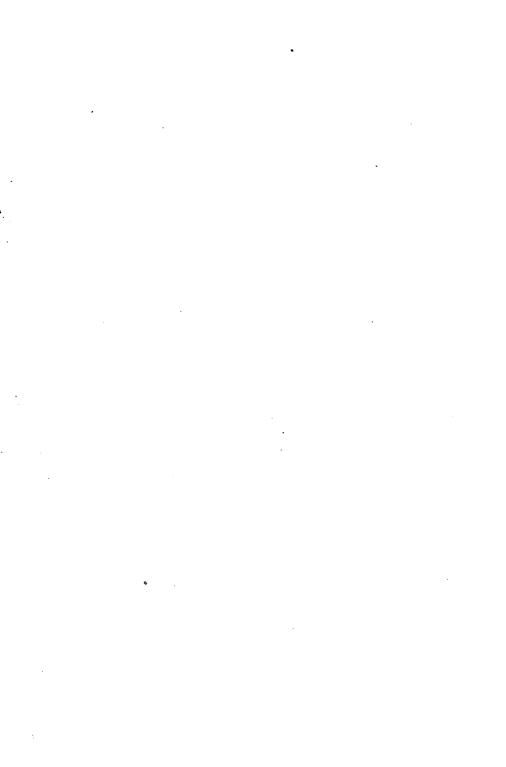

|  |   |  | · |   |
|--|---|--|---|---|
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  | • |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   | i |





Dr. 550,3,2

# ATTI

DELLA.

# ACCADEMIA DANTE ALIGHIERI

FONDATA IN CATANIA L'ANNO 1881.

----

ANNO XIII - VOL, IX,





CATANIA TIPOGRAFIA M. CALATI

1895.

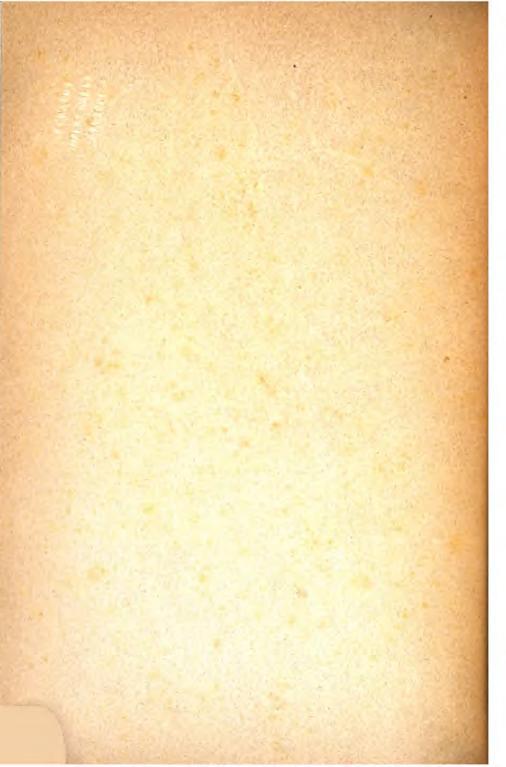

## ATTI

DELLA

## ACCADEMIA DANTE ALIGHIERI

## FONDATA IN CATANIA L'ANNO 1881

ANNO XIII VOL. IX



CATANIA tipografia m. galati

1894.

. •

## ALL' ILLUSTRE COMM. TOMMASO VALLAURI

SENATORE DEL REGNO

VOCABOLARISTA RINOMATO

SCRITTORE E CRITICO INSIGNE

PRESIDENTE ONORARIO DI NOSTRA ACCADEMIA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO RIVERENTE

IL NONO VOLUME DEGLI ATTI

OFFRE E DEDICA

1894.

#### AVVERTENZA

Avendo trattato l'Accademia de' migliori secoli della letteratura italiana cominciando dal nostro Dante che forma la maggior gloria del beato trecento e terminando al secolo decimonono, di cui anticipatamente si parlò nella seconda seduta, avendo mostrato i pregi di Pietro Giordani, come Dante de' prosatori e come modello dello stile italiano; e però si penso collocarsi nel Diploma, ora è giusto trattare di argomenti filosofici e morali, come è stato quello della presente seduta.

Frattanto si continuano a stampare le lettere de' novelli Presidenti e Vice-Presidenti onorari, che tanto onorano la nostra Accademia co' loro nomi e co' loro scritti.

Da ultimo ripetiamo, che il tema della seduta dell'anno 1894 è LA FELICITÀ CHE NON SI TROVA QUAGGIÙ.

#### LETTERA LXXV.

Roma il 23 di febbraio 1893.

## Illustre Signore,

Ho ricevuto la lettera, colla quale V. S. m'annunzia l'onore conferitomi del titolo di Presidente Onorario di cotesta Accademia Dante Alighieri. E dal pregiatissimo avvocato Tacchi mi è stato consegnato il Diploma relativo. Rendo vive grazie a V. S. per le cortesi parole con cui accompagno questa preziosa notizia, e la prego a fârsi interprete della mia gratitudine presso il Consiglio direttivo dell'Accademia.

Con questo stesso corriere indirizzo a V. S. un mio volume intitolato: *Scriptiones Criticae* per la biblioteca, e le offro i sensi del singolare ossequio del suo

Devotissimo
T. VALLAURI

All' Illustre Signore Vincenzo La Rosa Presidente dell'Accademia Dante Alighieri—Catania.

#### LETTERA LXXVI.

## III.mo Signore

Il diploma onorevolissimo, che per le sue mani mi si conferisce per me è un dono più del cielo che della terra.

Nominato Presidente Onorario dell'Accademia Dante Alighieri vado inchinandomi co' miei pensieri e co' miei affetti a quel sovrano poeta, il quale in gioventù cantati aveva versi d'amore di tale bellezza da superare tutti i suoi contemporanei Guittone d'Arezzo, Guido Guinicelli, Cino da Pistoia, Bonaggiunta da Lucca e Guido Cavalcanti.

Ma fatto adulto levò le mente a più alti pensieri, e sentendo bastargli le forze ad ogni più arduo sperimento divisò un poema nel quale si celebrassero le gesta, non già d'un eroe, come fecero Virgilio e l'Ariosto, nè tampoco la espugnazione di una città sull'esempio che ci offrono Omero ed il Tasso, ma che narrasse la storia di tutta quanta l'umanità nei suoi tre grandi periodi: la caduta, la espiazione e il premio comprendesse i tre obbietti delle umane cognizioni: Dio, l' Uomo e l'Universo, e che abbracciando d'uno sguardo il passato e l'avvenire fosse come il compendio del gran poema che oltre da sessanta secoli Dio sta intessendo alla propria gloria. Concetto il più vasto e il più sublime che mai sia stato concepito da mente umana a petto del quale gli altri paemi non sono, che episodii della Divina Commedia.

Adunque se in me era grande la passione verso l'Altissimo Poeta, ora è più calorosa ed oltre modo ardente. E siccome lo scopo di cotesto illustrissimo sodalizio è quello di promuovere i buoni studi e proteggerli io farò di tutto per mantenerlo e metterlo in opera.

Così, o Signore, non è ch' io possa crescere di alcuna minima particella di gloria *L' Accademia Dante Alighieri*, essa invece rende me stesso virtuoso e felice. È il tronco che fa germogliare il fiore, è l'acqua del Cielo che feconda la zolla del deserto.

Mille grazie pertanto a Lei, che mi è portatore del graziosissimo Diploma. Io vo soddisfatto in vedere, che la preziosa gioia, ond'è compreso il mio cuore non tarda a manifestarsi, l'apro subito a Lei nel saluto dell'amore e della riconoscenza.

Lipari, 18 giugno 1893.

aff.mo vero

## PROF. CAN. GIUSEPPE BENENATI CAFARELLA

Penitenziere Rettore del Seminario

Illustrissimo Signore Vincenzo La Rosa Presidente dell'Accademia Dante Alilighieri - Catania.

#### LETTERA LXXVII.

Aci Reale 27 luglio 1893.

## Egregio Amico e Collega,

Libero appena dalle cure del mio ufficio compio il gradito dovere di ringraziarla per l'alto onore conferitomi di socio Presidente Onorario di codesta illustre Accademia Dante Alighieri, prima gloria nazionale, al cui poema sociale posero mano e cielo e terra ed alle cui fonti hanno attinto i genii luminari della poesia delle più colte nazioni d'Europa.

Di si fatto titolo io vivrò orgoglioso, e poi che ne sono a Lei debitore dichiaro alla S. V. la mia più viva riconoscenza, e la prego di rendersi interprete de' miei sentimenti appo cotesto benemerito Consiglio da Lei degnamente preseduto.

Grato e gratissimo saro sempre all' Accademia; ed a Lei specialmente che io tanto rispetto.

Dev.mo amico vero

PROF. VINCENZO DRAGO

Al Chiarissimo Sig. Vincenzo La Rosa Presidente dell'Accademia Dante Alighieri-Catavia.

#### LETTERA LXXVIII.

## III.mo Sig. Presidente

Benche io sia poco convinto della abilità delle Accademie in generale, faccio però una eccezione per l'Accademia Dante Alighieri, come quella, che presenta garantia di serietà, ed accoglie nel suo seno uomini, che hanno di fatto ben meriitato delle lettere e delle scienze.

Ho dato perciò ben volentieri il mio nome a cotesta illustre Società promettendole il contributo delle mie deboli fatiche. Ma Ella si compiacque procurarmi una dolce sorpresa nel crearmi a dirittura Vice Presidente Onorario. La cortesia di V.S. Ill.ma accresce le mie simpatie verso cotesta nobile Accademia, di cui ho l'onore di far parte e mi pone in dovere di rendermi utile.

Accolga intanto alcuni saggi scientifici, che le spedisco; e mi tenga colla massima stima e riconoscenza.

Saluzzo, 1 settembre 1893.

Obb.mo servo

#### CAN. CARLO FEDELE SAVIO

Professore di Filosofia e Pedagogia

Illustrissimo Signore Vincenso La Rosa Presidente dell'Accademia Dante Alighiedi-Catania.

#### LETTERA LXXIX.

## . Onorevole Sig. Presidente

Sento il dovere di ringraziare sentitamente la S. V. Ill.ma della squisita gentilezza che ha voluto usare verso di me accogliendomi di *motu proprio* tra i membri di cotesta illustre Accademia.

Serberò memoria e gratitudine per l'atto, onde la bontà di V. S. Ill.ma ha voluto onorarmi mentre la prego da Dio ogni bene ed incremento allo Istituto; di cui è tanto benemerito moderatore. E si piaccia accettare i miei ossegui e credermi.

Pontremoli, 25 Ottobre 1893.

Dev.mo obb.mo servo
PROF. SAC. GIOSUÈ PILATI

Illustrissimo Signore Vincenzo La Rosa Presidente dell'Accademia Dante Alighieri - Catania.

#### LETTERA LXXX.

Terni, 9 dicembre 1893.

## Illustrissimo Signore

Ho ricevuto la sua pregiatissima del 5 corrente col Diploma di Socio Vice Presidente Onorario di cotesta illustre Accademia, alla quale la S. V. meritamente presiede.

Non posso negarle di essere io fin dalla mia gioventù amante delle buone lettere e dedito allo studio de' classici, e pel mio ufficio di Maestro in questo Seminario, cultore del sommo Poeta; ma non perciò io credo di meritare punto l'alto onore, che la S. V. e cotesto Consiglio Direttivo a proposta dell'Ill.mo sig. Dott. Luigi Mastrella ha voluto conferirmi. Non dimeno accetto di assai buon grado la onorificenza, la quale mi varrà di nobile e forte eccitamento a proseguire ne' miei diletti studi e massimamente in quello del divino Poeta, a cui ha posto mano cielo e terra, tanto necessario, io credo oggidì in questo sfacelo d'uomini

e di cose, in cui il gusto del vero del buono e del bello pare, che sia ito in rovina.

Accolga sig. Presidente i sentimensi della mia pienissima stima, e mi abbia sempre quale mi pregio raffermarmi

Dev.mo obb. servo

#### CAN. GAETANO ZAMPIERI

Ill.mo Signore Cav. Vincenso La Rosa Presidente dell'Accademia Dante Alighieri-Catania.

#### LETTERA LXXXI.

Aci Reale il 20 di Marzo 1894.

## On. Sig. Presidente dell'Accademia Dante Alfghieri di Catania.

I ringraziamenti che io potrei presentare a cotesta illustre Accademia non potrebbero mai corrispondere all'alto onore che mi è stato da essa impartito.

È perciò, egregio sig. Presidente, che io la prego con efficacia di volersi fare interprete de' miei sentimenti di gratitudine verso cotesto illustre consesso, che illustrandosi del gran nome di Dante e dalla valentia de' soci ne accresce l'alta importanza e il merito di appartenervi.

Voglia gradire, egregio sig. Presidenle co' più sentiti ringraziamenti i sensi della mia profonda stima e osservanza

Devotissimo servo

MARIO PUGLISI PICO

Ill.mo Signore Avv. Vincenso La Rosa Presdente dell'Accademia Dante Alighieri -- Catania.

#### LETTERA LXXXII.

## III.mo Sig, Presidente,

Colmo di gioia e di ricocoscenza rendo alla S. V. Ill.ma e a tutti gli onorevolissimi signori componenti l'Accademia « Dante

Alighieri » i più vivi ringraziamenti per l'altissimo onore conferitomi nominandomi Vice-Presidente Onorario.

Non riconoscendo in me verun merito, per ottenere si alta onorificenza, non posso che attribuire alla bontà dell'eccelso animo suo e alla cortese compiacenza de' signori Soci l'attestato di benevola stima che hanno voluto concedere alla mia povera persona.

E come, se ciò non bastasse la S. V. Ill.ma ha voluto darmi un'altra prova della sua squisita gentilezza mandandomi il Diploma la vigilia del mio onomastico con mille augurii per rendere questo giorno più solenne e più lieto a me ed alla mia famiglia.

Ricambio di cuore alla signoria Vostra Ill.ma ed alla sua famiglia gli augurii centuplicati e rinnovando i miei ringraziamenti La prego di aggradire i sensi della mia piena osservanza

Catania, 21 giugno 1894.

Devotissimo servo

Ill.mo Signore Avr. Vincenzo La Rosa Presidente dell'Accademia Dante Alighieri—Catania.

## Solenne adunanza dell'Accademia Dante Alighieri

del 16 luglio 1893, nella sede Accademica

## L'UOMO IN QUESTA TERRA

DISCORSO DEL PRESIDENTE

Tutti sviati dietro il male esemplo

Dante, Paradiso C. XVIII.

L'uomo, benche sia la più nobile creatura uscita dalle mani di Dio, pure è la più capace e disposta al male, ed a rendere più trista ed inquieta la vita de' suoi simili. Sicche si è detto da alcuni, che la terra non ha prodotto mostro peggiore di lui. E a chi ne dubita è da provarlo con gli esempi ad istruzione anche dell'uomo stesso, affinche si metta nella buona via, e non intenda mai a macchinare ed ordire trame e calunnie contro i suoi prossimi, a non godere del male altrui, e a non essere duro ed avverso a procurare il bene degl'infelici.

Se gli uomini veramente s'amassero, sarebbero assai meno i reati nella civil comunanza; poichè la maggior parte provengono dall'odio dell'uno verso l'altro. Dalla fuga di Elena con Paride seguì la distruzione di Troia; laddove se il Troiano avesse rispettato i diritti del re Menelao, non avrebbe avuto luogo tanta ruina con la strage e lo sterminio di tante migliaia e migliaia d'uomini.

E se guardiamo tutti gli altri disordini e ruine, che accadono sulla terra, troviamo, che son tutti cagionati dal poco amore, che l'un uomo ha per l'altro. Onde Napoleone I, se avesse veramente amato gli uomini e rispettato i loro diritti, divenuto Signore della Francia, non avrebbe ambito altri troni, e non a-

vrebbe distrutto tanti popoli, e quel ch'è peggio, non avrebbe dato lo scandalo a tanta gente, che sottrasse dalla suggezione del vero Dio. Tanti vizi furono posti in trionfo e tante massime contrarie alla ragione ed all'ordine furono sanzionate, come leggi.

L'abbandono della vera religione di Cristo produce tutti gli errori che inondarono ed inondano il mondo, e ne' quali affoga la più parte degli uomini. Essi falsamente credono, che quelle verità eterne ed infallibili promosse e predicate dall'uomo-Dio e da' suoi seguaci sieno superstizioni, idee fanciullesche ed invenzioni de' preti, e non ne vedono ed ammirano la perfezione. Il mostrarsi poi l'uomo in terra un essere ambizioso e superbo, sprezzatore del bene altrui, vendicatore di qualche ingiuria ricevuta, avido di ricchezze e di possessioni, lascivo, adultero, e credere che questi sieno pregi degni d'un cittadino, senza punto vedere la turpitudine di coteste sue passioni deformi per se stesse, dannate dal Vangelo e dagli uomini giusti, è la maggior miseria, che accompagni l'uomo in terra; e molto più, che cotesti orribili vizi si hanno per glorie. Tanto possono nell'uomo la carruzione del cuore e le false pratiche del mondo!

Da qui nasce, che l'uomo è un essere assai mobile ed imperfetto, che facilmente s'illude dalle apparenze e che di raro contempla le realtà. Ed in cotesto continuo inganno spesso passa non solo l'adoloscenza e la gioventù, ma eziandio l'età adulta e la vecchiaia, e solo la prossima morte cagiona in alcuni il disinganno, quando vanamente vorrebbero apportare a' loro trascorsi quel riparo, che più non si può.

Essi talora, come le scimie guardano la trista condizione degli altri, la breve vita, i tristi effetti de' loro errori, e si scuotono per alquanto; ma allettati da' sensi e dalle illusioni umane dimenticano subito quello, ch'è avvenuto al loro amico ai loro conoscenti, ai loro concittadini, e novamente cadono nell'errore, e non si sanno innalzare alle oneste pratiche ai fatti virtuosi e grandi, che domandano costanti risoluzioni e fermi propositi di non mai dipartirsi da quelle buone e nobili opere, che onorano il genere umano, e lo rendono a tutti mirabile e caro.

In questa incertezza della vita tra la tempesta delle passioni e dei turpi esempi e delle illusioni del mondo che combattono e trasportano l'uomo, come piccolo legno in vasto pelago, quale scampo potrà trovarsi? quale conforto potrà aversi? Se non quello di Cristo? Egli è la gran guida dell'uomo: Egli si dee guardare

tuttodì e nella fortuna prospera e nella rea. Perocche il ricco ha bisogno di contemplarlo ed imitarlo, per raffrenarsi ne' suoi smodati desideri, il povero per confortarsi nelle sue sventure, e non perdersi d'animo e darsi vinto ai colpi dell'avversa fortuna. A tutti dunque giova l'esempio di Cristo. Egli è il gran campione dell' uomo, e l'astro salutare di questo oceano, e fuori di Lui non si trova quiete, nè guide pure e perfette, ed ancorachè alcuni fanno un po' di bene o per fanatismo o per riguardi umani; ciò che non ha salde basi è di breve durata, e non conduce mai alla vera perfezione.

Degli antichi filosofi, tuttochè forniti di prodigioso ingegno e dediti i più di loro ad una sobria vita ed onesta, nessuno presenta idee da ogni lato sane ed informate alla vera virtù. Alcuni di loro professarono erronee e false massime, deturpanti le altre belle loro prerogative. Il che evidentemente prova, che Cristo fu il vero filosofo, che tutto ció, che professò è la perfezione stessa; poichè Egli portò in terra le massime eterne che più si contemplano, più perfette si trovano e più pace, anzi beatitudine apportano al cuore umano. Sicchè i popoli prima della venuta di Lui non seguivano buone massime, quantunque avessero avuto leggi promulgate da sommi sacerdoti e sovrani. E ciò non per altro, perchè a loro mancava il grande esempio di Cristo la Rivelazione e la perfezione del suo Vangelo. Onde nessuno antico popolo fu perfetto nel suo vivere, e nè pur l'ebreo, ch'era il popolo prediletto da Dio.

Ed infatti i veri seguaci di Cristo hanno mostrato il vero disprezzo dei beni terreni, a cuì erano tanto affezionati gli antichi, han mostrato una mansuetudine immensa ed un coraggio straordinario nel soffrire le più dure persecuzioni.

Questo è l'esempio dato da Cristo umiltà e sommissione, intrepidezza e costanza nel patire. Egli ciò lo mostrò apertamente quando dormiva trauquillo nella barca in tempo che ferveva la tempesta; e laddove gli apostoli spaventati ed atterriti per l'imminente pericolo della morte si rivolsero a Lui, lo destarono, e fecero le meraviglie della sua indifferenza, Egli tranquillo e sereno rispondeva: Di che temete, quando Cristo è con voi? Un simil coraggio hanno i veri credenti che sereni nella purità di lor coscienza, non temono la faccia della morte, nè gli aculei o le mannaie, nè il ferro, nè il foco, che loro preparono i tiranni e gli empi per corrompere la purità de' loro costumi o per rimuovere i loro cuori da quella religione cattolica, che hanno

succhiato dal latte delle loro madri. Questo è l'effetto dell'imparaggiabile esempio della vita di Cristo; e però non si dee mai perder di mira, se vogliamo viver bene e tranquilli nello spirito.

E di vero l'uomo senza legge è peggiore de' bruti, perchè questi operano per gl'istinti, e non per corrotta ragione, di cui mancano; ma egli spinto dalle passioni e dagli istinti, mobile per natura e per falsa educazione si da facilmente in preda ai vizi più deformi e detestabili, e diviene spesso un mostro di natura. Cotesti sono gli effetti di un uomo, che vive senza leggi, quindi una norma morale è necessaria a ben vivere non bastando le leggi umane a raffrenare l'uomo, son necessarie le leggi divine per correggere e perfezionare l'umano spirito. Ma qual è questa legge? quella del Vangelo e delle sacre carte, l'esempio di Cristo è la gran norma del perfezionamento umano. Chi lo fugge non può essere un buon cittadino un bnon suddito un uomo dabbene.

E quel ch'è maggior male per l'uomo nel mondo è l'esempio corrotto dei tristi. Essi han deturpata la terra, ed han fatto scomparire la virtù. Tanta è la corruzione dominante, che il falso ha preso luogo al retto, il turpe all'onesto; e quindi immense sono le occasioni, che inducono al male gli uomini stessi, che vogliano dipartirsi dai falsi esempi. Tanto possono le ree usanze! E per vincere in questa gara fa d'uopo di molto coraggio e fortezza e d'un generoso disprezzo della maldicenza de' più, non che delle calunnie della gente falsa e corrotta, che invidia quei pochi che vivono secondo i precetti del Vangelo, che abboriscono il lusso, che fuggono il mal costume e le vanità del secolo, che venerano la Chiesa, amano il ritiro lo studio la pace. Per loro non sono gli spettacoli i balli i teatri, perchè li reputano cose vane e nocive alla quiete dello spirito e alla beatitudine della anima.

E pure (o malvagità umana!) l'uomo, che dovrebbe tanto amare il suo simile, come creato dallo stesso Dio, abitatore della
stessa terra, formato dalle medesime prerogative fisiche e morali, peregriuo, come lui, che s'incammina per la vita eterna, diviene spesso il suo maggiore nemico, e con animo deliberato lo
offende lo defrauda, l'uccide, il più delle volte con arma bianca;
e quindi da presso, come se uccidesse un agnello. Tante funeste
sono le passioni sfrenate, che offuscano la ragione dominata dai
vizi! In questi casi l'uomo non è più tale, ma è belva feroce. è
mostro in forma umana. Egli medita quindi 'ciò che non si sogna da nessun bruto, e così diviene l' essere più malvagio che

vive in questa terra. O cure del Creatore nel creare l'uomo a sua immagine vanamente spese! O amore sviscerato di Cristo, per redimere l'uomo dal peccato d'origine e riconciliarlo alla giustizia sdegnata di Dio padre, com'è da' più vituperato e schernito!

L'uomo inoltre spesso malvagio, vedendosi ricco di beni e di onori, il più delle volte per beneficio dei suoi maggiori superbisce, a tutti disprezza ed insulta, e fino lo stesso Dio, che tanti beni a lui concesse e mantiene. Egli si dà in preda ai vizi ed a tutte le dissolutezze, non si sottopone a persona del mondo bestemmia Dio e i Santi, se per poco qualche sua impresa vacilla, e non va secondo i suoi desiderii. Questo è l'uomo senza il Vangelo e senza Cristo, l'uomo, che vive secondo le massime del secolo! E quando si scuote per avventura da cotesto suo stato di corruzione e barbarie? Quando Dio per punirlo della superbia gli toglie i beni, e lo lascia cadere in povertà, allora spesso si ravvede dei suoi trascorsi, e si rivolge a Dio, per perdonarlo e consolarlo nei suoi bisogni, ma il più delle volte inutilmente, perchè la sua conversione non è accompagnata da vero pentimento, e però egli diviene misero, e si dispera di quello stato, s'avvilisce, e s' opprime, e serve al mondo, come esempio funesto di commiserazione e di orrore.

Ma non tutti i viziosi ed i dissoluti muoiono poveri, alcuni ad onta de' vizi mantengono la prosperità. La quale cosa proviene o perchè il loro vivere non è affatto deprovato, o perchè Dioli sostiene e non li priva in vita di tutti i beni, quasi in compenso di qualche loro virtù. Dappoichè alcuni, quantunque dissoluti e malvagi, esercitano atti di pietà verso Dio e di carità verso i prossimi, e tali atti procacciano loro qualche vantaggio di non essere in questa vita del tutto abbandonati da Dio, ma non emendandosi fino alla morte, incorrono certamente nelle mani della divina giustizia, che non può esser larga e misericordiosa verso coloro, che non hanno sincero pentimento de' loro peccati. E però non deono gli uomini troppo fidarsi della misericordia di Dio, e differire il pentimento all'ultima malattia, la quale talora è brevissima ed attacca le parti vitali del corpo e dello spirito, talora è repentina é spesso non si trova pronta la misericordia di Dio contro l'umana malizia, che ha abusato in vita del libero arbitrio presumendo, che Dio dovesse perdonare nel punto di partire il peccatore da questo mondo; perchè se grande è la misericordia di Dio, non è meno grande la sua giustizia.

Onde pel peccato di Adamo, per conciliare l'uomo con Dio si vide astretto l'amore infinito del Verbo eterno a pigliare umana carne nell'utero purissimo di Maria Vergine.

Non s'illudano pertanto gli uomini della misericordia di Dio, e non presumano punto, che dovranno pentirsi nelle ultime ore della loro vita; perocchè Dio punisce severamente la presunzione, nascente da umana malizia di chi vuol godere in vita trasgredendo la legge del suo Creatore e presumendo un perdono nel punto di sua morte, quando il timore del castigo, e non lo amore al suo Eterno Padre lo potrà fare commosso e dolente dei falli snoi. E pure, se fosse verace un tale dolore, sarebbe per avventura bastante per impetrare il perdono; ma di rado può esser tale in colui che per eccesso di malizia ha differito fino agli ultimi istanti di sua vita la conversione, la quale il più delle volte è finta e non reale. Il che si è visto parecchie volte in alcuni che tornati in sanità, hanno dimenticate quelle promesse e si sono dati ad una vita peggiore della prima.

Se non che non vi ha dubbio, che l'uomo in questo mondo è molto combattuto da nemici interni ed esterni. La tendenza naturale più al male, che al bene, i suoi corrotti sensi domandano sempre piaceri e diletti; e quindi egli se rallenta il freno della ragione, facilmente è trasportato da essi; e cade in fallo senza spesso avvedersene. Sono i sensi tante molle, che lo spingono al male, ora desiderando, ora gustando quel che non lice E tra cotesti desideri e godimenti si offende Dio e si perde la innocenza dei costumi.

Ben altri nemici esterni anche combattono l'uomo, e sono le traversie di questa vita, le rivalità dei tristi le calunnie de' nemici, gl'interessi che fanno avversi gli uomini tra loro e rompono i più saldi vincoli di parentela e di amicizia. Talche un uomo vivendo nella civil comunanza non può star mai tranquillo, ma ha sempre nemici da combattere; i quali anco vincendosi, tolgono quasi sempre la pace, e la vita umana diviene una tempesta ed una continua pugna col mondo, e nessuno può dire voglio vivere da esso lontano, non voglio pigliare parte alcuna nelle sue scene.

I più poi non avendo animo forte e capace a combattere ed a superare i pericoli ed i contrasti del mondo cadono sotto le persecuzioni di esso, e diventano il ludibrio dell'avversa fortuna.

Ed anche spesso non rassegnandosi alla volontà di Dio, lasciano il diritto sentiero della virtù, e diventano perversi per la malvagità

altrui. Si credono in abbandono di Dio e de' Santi, e talora anche diventano disleali e miscredenti, perche giudicano che Dio non regga i destini degli uomini, ma l'abbandoni al caso, ed alla malizia e malvagità degli uomini tristi. Tali sono gli effetti funesti de' malvagi, che conturbano e guastano ancora quelli, che non sono perversi per indole, ma sono deboli di natura che non sanno resistere alla lotta col mondo.

E di tutto ciò è causa la malvagità dell'uomo. Per lui si conturba la civil comunanza, per lui avvengono tutti i mali in questa terra. Egli è un mostro, una peste, che attosca il mondo e lo rende un inferno, un luogo di lamenti e di affanni. Se fosse la civile società e tutta la terra esente da si fatti uomini non sarebbe valle di lagrime, qual' è, nessuno vivrebbe infelice; perocchè le infermità umane, cui l'uomo è soggetto per sua debola ed inferma natura, non potrebbere essere tanto funeste da torre la pace del cuore ed esser cagione di perpetui affanni, per modo da odiare la vita, da desiderare la morte, e talora anche di darsi la morte violenta superando l'uomo quel naturale istinto alla sua conservazione, e togliendosi la vita per sua deliberata volontà.

Ma quale cosa mai produce nell'uomo tanto eccesso? La mancanza di religione, (come si disse a principio) del timor del vero Dio creatore e giudice di lui, che sono tanto necessarie idee, per tenere a freno gli spiriti più sfrenati e renitenti. Se l'uomo non considera le verità eterne non può esser mai buono, ma suole sempre nella vita da un minore errore cadere in un altro maggiore. E così diviene il flagello de' suoi simili, e l'obbrobrio del mondo.

Essere pericoloso è l'uomo capace a divenire un eroe di virtù o un mostro d'iniquità. Guai a lui, se non prende la buoua via, che lo conduce a gloria ed onore, laddove la via falsa e tortuosa lo mena in un abisso e scandalezza il mondo co' fatti che commette, quando dovrebbe esser guida ed esempio di tutte le virtù che adornano le civili società, mercè le opere degli uomini saggi che sembrano essere celesti, che ritraggono le virtù di Cristo; di cui seguono l'esempio e le massime.

Questi esseri che spesso il mondo calunnia, perchè si dipartono dal vivere de' più, sono veramente fortunati e felici, seppero domare le passioni. seppero vincere le prave tendenze dell'animo, gli smodati sensi e le ree passioni, che tiranneggiano la insensata gioventù e la stolida vecchiaia. Faccia l'uomo senno e dia luogo alla ragione, chè allora è regolato da questa dote singolare dell'umana razza, quando tutte le sue azioni le conforma a questa fiaccola celeste, perchè essa non c'ingannera giammai, ed anzi ci ricolmerà di contenti ed onori. La contraria pratica deturpa ogni essere ragionevole ed il fa divenire peggiore d'una belva; perchè non concorre con gli altri a servire ed onorare l'Altissimo, ma disonora l'umana specie e fa pentire Dio di averci creato a sua immagine, quando siamo così dissimili dalla ragione, e quando operiamo, perchè spinti dalle passioni più indomite e più sfrenate, che rendono l'uomo l'essere peggiore, che la terra sostiene. E però l'uomo malvagio dee far bene i suoi conti, che i trascorsi gli sono sempre contro, e finchè non si ravvederà, non gli procurano altro, che inquetudini disperazione e miseria.

Mali orribili dell'umanità, che si dovrebbero fuggire con ogni studio e cura, per acquistare quella pace e tranquillità, che sono tanto desiderabili e care in questa vita.

Ora qui quanto doverosa, altrettanto dolente sempre mai mi riesce la commemorazione dei benemeriti Soci scomparsi nell'anno accademico, che passò. Tra' quali debbo fare un mesto ricordo dell'ottimo vice-Presidente Onorario Cav. Ingegnere Carmelo Ferlito Faro, uomo eccellente si nella vita pubblica e sì nella privata.

Nato egli in Catania da onesti e civili genitori il 2 agosto del 1814 e morto il 26 aprile del 1892 mostrò sin da' teneri anni il suo bell'ingegno e il suo amore per lo studio, e massime per le scienze; onde divenne valente nella fisica e nell' architettura da meritarne la medaglia d'oro presso questa Regia Università e la laurea di Architetto, e l'anno 1841 era tanto progredito nelle scienze che fu nominato professore interino di Geometria nella stessa Università.

Nel 1850 poi fu eletto ingegnere di ponti e strade e nel 1860 ingegnere del genio civile nell'officio di Siracusa, ed indi passò ad ingegnere di prima classe nell'officio tecnico della provincia di Catania; e la patria seppe trar profitto da' suoi consigli nominandolo per molti anni consigliere comunale. Oltre di che essendosi così segnalato nelle scienze meritò di appartenere a diverse altre insigni accademie sì nazionali, come straniere, e specialmente fe' parte di questa Accademia Gioenia, che ha meritata fama di buona coltrice delle scienze naturali e fisiche, ove egli lesse serie importanti memorie, che furono pubblicate ne' suoi atti.

Ne è da tecere la pregevole opera, che pubblico nel 1879, sulle banche ed il corso forzoso, che lo rese degno del titolo di Cavaliere della Corona d'Italia, e l'anno appresso 1880 non meno accetta e lodata fu la proposta da lui fatta per l'abolizione dei corso forzoso, che gli ottenne le lodi del Ministro Magliani.

Tanti felici studi nelle scienze congiunti con tanta urbanità e decoro della persona lo resero accetto e gradito alla patria ed il suo sincero affetto di marito e di padre lo fece caro alla famiglia, ristretta ad una dolce compagna e ad una tenera ed affettuosa figliuola, la quale sposata col degno ingegnere sig. Gaetano Werzi raccolsero gli ultimi respiri di tanto uomo divenuto già vedovo. Il quale tra le affettuose cure della figlia e del genero finì placidamente una laboriosa vita adorna delle più amabili virtù, che sono il vero retaggio degli uomini onesti, che lasciano tanta onorata memoria della loro esistenza a nostro esempio, se vogliamo essere a parte delle lodi, che lungamente meritano di godere qui in terra.

Un'altra perdita ci ha pur rattristato nel socio benemerito Salvatore Scavone Restivo, immaturamente rapito alla famiglia alla patria agli amici; poiche nato in Villarosa il 29 ottobre del 1844, quivi morì in sul finire del 1891.

Egli educato nel Collegio di Bronte, e poscia in Palermo ebbe vaghezza di prendere la carriera militare, e varie campagne vi fece e in Novara e in Roma. Ritiratosi dalla milizia sostenne lodevolmente in patria l'ufficio di archivista municipale e coltivando ad un tempo felicemente la poesia vari saggi ne diede, com' è quello inserito nel settimo volume degli atti accademici, intitolato Zaira.

Ma l'inesorabil fato della morte non la perdona a nessuno, e solo è lodevole chi va ad incontrarlo coll'animo adorno delle più care virtù e colla coscienza d'avere adempiuto alla sua missione, come fanno i giusti che molto pensano alla vita futura, e perciò si rendono bene degni di perpetuo amore e stima.

E finalmente non posso chiudere questa commemorazione de' soci estinti senza non fare un amaro lamento sulla morte del Segretario dell'Accademia, il buon filosofo P. Luigi Stagnitti Pagano, passato a miglior vita qui in Catania il 18 marzo 1893 nell'età di anni 75; poichè era nato in Forza d'Angrò l'anno 1818.

Egli fu dapprima frate Agostiniano, e nel 1865 ottenne la secolarizzazione e da prete intese sempre ad insegnare la gioventù ed a promuovere con zelo l'incremento dell'Accademia co' suoi dotti scritti filosofici e morali e s'accorava, che pochissimi de' nostri mostrassero l'uguale amore a coltivare i buoni studi. Onde a lui che mi fu compagno nella lodevole opera della fondazione dell'Accademia io debbo essere viemaggiormente grato e tributare le più larghe lodi e pregare Dio per la pace e per l'eterno riposo della sua anima.

Non ancora l'Accademia avea pubblicamente deplorata la perdita del lodato suo Segretario, quando è stata improvvisamente colpita da un'altra non minore perdita, quale fu quella del suo benemerito Vice-Presidente Cav. Gaspare Floritta, il quale fu quasi repentinamente tolto ai viventi il 27 giugno del corrente anno, la quale morte ci è stata di dolore infinito, poiche quantunque egli fosse pervenuto a piena età, per essere nato in Palermo il 2 maggio 1817 da illustre prosapia randazzese, pure si mostrava verde ancora, per non essere vessato da incomodo alcuno di salute.

Uomo veramente amabile ed ospitale, amico con tutti, sicchè potea dirsi un bel tipo di gentiluomo. E nella sua giovane età si era anche mostrato prode delle armi, e massime nelle vicende politiche e vari uffizii civili lodevolmente sostenne, da cui ritiratosi si era dato di proposito alle lettere e con amore indicibile leggeva le storie e su punti storici erano i suoi pregevoli componimenti, di cui presento più d'un saggio alla nostra accademia. Ma egli è morto ed a noi non resta, che la bella meria delle sue virtù, la quale ci è di esempio a viver bene, per lasciare un buon nome ch' è solo quello che rimane dopo di noi. I Soci facciano tesoro di tali esempii e pensino sempre a viver bene lontani dall'ozio e molto più da' vizii; di cui esso è cagione.

VINCENZO LA ROSA.



# L'UOMO INTELLIGENZA E MATERIA Un composto sostanziale di anima e di corpo in unità di natura.

Scritto postumo del Segretario STAGNITTI

Tutto è arcano in natura, arcane sono le leggi del firmamento, arcane quelle della terra. L'Uomo poi, questa sublime fattura della creazione privilegiata, questa intelligenza incarnata, questo microcosmo forma il primo mistero di natura, l'incomprensibile per le doti interne, di cui va fornito, non essendovi creatura vivente sulla terra che possegga sì gran numero di facoltà e un meccanismo così complicato nella sua struttura. A poterlo concepire si sono chiamate in aiuto la fisiologia, l' atonomia, la fisica, la chimica, eppure sono riusciti vani tutti i tentativi, mentre più si studia, più richiama la nostra attenzione; più si contempla, vieppiù accresce i nostri stupori, formando nel suo insieme il grande, il bello, il sublime, il meraviglioso, l' argomento più astruso e complicato. Non senza ragione quindi sul gran tempio di Delfo stavano scolpite a lettere d'oro quelle semplici, ma energiche parole: Nosce te ipsum. Uomo audace, tu che cerchi scrutinare i misteri di natura, certi solenni arcani nascosti nella notte dei tempi, conosci piuttosto, se 'l puoi, te stesso: Quis es? Che cosa sei? Qual' è il tuo composto? Come pensi? come ragioni? come rifletti? Allora si diverrai il primo filosofo del mondo, il vero sapiente della terra, un solo perfetto, allora conoscerai tutti gli arcani di natura. Galeno al sol mirare sotto il coltello anatomico la struttura tanto sublime e complicata del corpo umano, colpito d'ammirazione e stupefatto, buttò a terra lo strumento che tenea in mano, ed alzati gli occhi verso il Cielo, indirizzò un inno al supremo Fattore, esclamando: Oh Dio che ci creasti!

Il vero filosofo colpito dal detto dell'Oracolo di Apollo, e vo-

lendo mettere in pratica questo sublime precetto, rivolge il suo pensiero sopra se stesso, e accorgesi, considerando e riflettendo su tutte le sue proprie operazioni, lui non essere tutto spirito, nè tutto materia, ma un armonioso arcano composto dell'uno e dell'altra in unità di natura; lo spirito di percezioni avvivato per reggere le impressioni del corpo, il corpo d' impressioni fecondo per muovere le percezioni dello spirito, onde ad una impressione fatta sul corpo succede subito un' analoga sensazione nell'anima; ad una volizione dell'anima un analogo movimento nel corpo; comprende come il corpo ci mette in rapporto col mondo visibile, lo spirito col mondo invisibile, e l'Anima essere quella che risiede nell'unità informante, il corpo nell'unità informata, e la persona nell'unione intima ed armonica dell'unità con la varietà. Il pensiero poi che sente nascere come il germe del suo spirito, conosce ad evidenza essere il parto dell'intelligenza.

A vista di queste gran verità sviluppate, contemplando se stesso, resta convinto e persuaso, che se l'uomo fosse tutto spirito, le sue esterne operazioni sarebbero una perpetua ed invincibile illusione; se tutto materia, i suoi giudizi, i suoi voleri una fatale necessità, e nell'uno e nell'altro modo non vi sarebbe più nè certezza, nè incertezza, nè verità, né errore, nè bene, nè male, nè virtù, nè vizio. Ecco come ragiona il vero filosofo, contemplando se stesso; ecco la vera dottrina sull'uomo, che forma ii principio fondamentale della vera filosofia. Quindi può stabilirsi come un domma inconcusso: l'intelligenza, quest'astro brillante dell'uomo, il pensiero, il giudizio, il raziocinio essere tutti effetti di uno spirito, semplice, indivisibile, incorruttibile, immortale dell' Anima, e non mai l'influenza della conformazione cerebrale, o della massa maggiore o minore encefalica, e della varia combinazione degli organi, come Gall col suo sistema craniologico cercò di far credere, attribuendo il pensiero più o meno elevato, il talento ottuso o sviluppato alla forma del corpo, del cervello e cervelletto, alle pretuberanze o sinuosità del cranio, distribuendo topicamente per lo cerebro i diversi organi, come l'istinto, l'amore, il senso dell'alterigia, dell'ambizione, dello assassinio, del suicidio, del furto, della circospezione, della sagacità, dello teosofia, della morale, dei colori, dei suoni e di tutte le inclinazioni dell'uomo ed anche del bruto.

Giorgio Cambe volendo spingere avanti il sistema di Gall inventò il craniometro, assegnando la sede positiva di ciascuna facoltà sulla superfice del cranio. L'errore però è pronto a ge-

neralizzarsi, ma non mette radici immortali come la verità. dopo un breve rumore vien dimesso, abbattuto, diminato' esso può sedurre, non persuadere, e la seduzione dura poco. Ecco di fatto, che destavansi allo stesso tempo uomini forniti di fior di senno, Achermann, Walther, Huferand, Kessler, Bischoff, e i nostri genii italiani Moreschi, Malacarne ed altri celebri fisiologici e notomisti che a tutto vigore confutarono il craniologico di Gall, facendo conoscere con atomizzazione di ogni classe di uomini organi ben complessi, ottimamente in regola, con simili protuberanze o sinuosità ritrovarsi nel cranio di un'idiota, di una mente ottusa uguali a quelli di un Archimede, di un Dante, di un Galileo, di un Newton, di uomini di una perspicacia non comune. Dunque il pensiero, il giudizio, il raziocinio non derivano dal corpo più o meno organizzato, ma dallo spirito, e quindi esiste nell'uomo un'anima, la cui esistenza è una verità incontrastabile, quantunque non possa dimostrarsi, essendo un fatto primo, contestato dalla stessa coscienza, la quale mi suggerisce essere io che penso, che ragiono, che sento e conosco quanto avviene in me stesso. Questa verità primitiva fondata sul fatto della coscienza, sul sentimento dell'azione delle facoltà dell'anima stessa, e sui sentimenti di rapporto è la base su cui s'innalza l'edifizio razionale della scienza psicologica, come la nozione dell'estensione è la base della geometria, il numero dell'aritmetica. Ai giorni nostri però dai novelli fautori del materialismo velato sotto il nome di positivismo si cerca smentire questa verità, questo fatto primo, perchè non può risolversi con la dimostrazione delle scienze fisiche e matematiche, anzi si è giunto ai tempi nostri da alcuni professori germanici nella nostra stessa Italia a tale follia ad insegnare pubblicamente: Essere nemico dalla civiltà e della patria chiunque sostiene la semplicità dell'anima umana.

Questo positivismo che oggi si mena in trionfo, e che ha innalzato il suo trono in Germania per le dottrime di Buchner
in un'opera intitolata *Materia* e *Forza*; in Inghilterra per opera di Mill Professore in Londra; in Francia per Augusto Comte;
nella nostra bella Italia per mezzo delle scuole italiane del popolo, la Religione del secoló XIX di Ausonio Franchi, e di altri opuscoli che inondano la società d'incoerenti e ributtanti contradizioni onde annientare l'anima umana, e così scacciare Dio
e la morale dal mondo, scuote il vero filosofo, il cui scopo è la
verità, concetto primo dell'eterno pensiero, a rientrare nell'osser-

vazione interiore dei fenomeni della coscienza per conoscere se stesso, la sua natura, la sua origine ed il suo fine, a cui fu destinato, ed indi appalesare al mondo intero la verità a traverso l'abisso delle contradizioni, delle follie e delle tenebre, ove questi nemici della civiltà, della patria e dell'umanità cercano in questi nostri molli tempi far tralignare il senno scolastico, ed avvolgere le menti degl'incauti coi loro sofismi, coi deliri delle loro ipotesi, con questa merce forestiera, gridando buccis crepantibus, progresso, mentre non fanno altro che risuscitare dalle putride loro ceneri errori rancidi, che neppure hanno [pregio di novità; ne quello di antichità autorevole, rivolgendo ad incredulità quei doni, che il Cielo aveva loro largiti a beneficio dell'umanità.

Esiste nell'uomo oltre il corpo un'Anima. Ecco una sublime verità in prospettiva al materialismo velato sotto il nome di positivismo, che abborrisce e dispregia tutto quella che non si rende palpabile; verità che ha fatto sentire l'eco della sua voce dall'uno all'altro polo; verità che ha sostenuto una lotta continua col materialismo da più secoli, e sempre ha trionfato, essendo un fatto primo contestato dalla stessa coscienza, e sarebbe temerità negare l'evidenza dei fatti che somministrano i fenomeni inconcussi dell'anima, il sentimento dell'azione delle facoltà di essa. I materialisti loro malgrado astretti vedonsi ad ammettere il fatto che la stessa coscienza rivela.

Per Anima noi intendiamo quel principio attivo, sensiente, pensante ch'esamina, paragona, giudica, ragiona, ed ha potenze inerenti, scevre da qualunque mescolamento di materia, e siccome il pensiero appartiene ad un metafisico ordine di unità, di semplicità, d'immortalità, ne siegue per legittima illazione l'Anima essere un puro spirito, semplice, indivisibile, incorruttibile per sua natura. L'animo nostro percepisce le modificazioni della propria esistenza, ed opera a secondo della sua natura, rendendo ragione a se stesso dei propri pensieri e dei propi sentimenti, ordinandoli, regolandoli, rettificandoli. Chi è mai che non sente l'immensa copia dei concetti superiori a tutto l'ordine corporeo, dei quali la sua intelligenza è corredata per mezzo della scienza che è il suo pascolo ed il suo proprio alimento? Son io che sento e conosco i rapporti delle cose; son io che sento e coconosco il principio; onde emerge in me il pensiero, essere uno scevro di parti, appunto perché concepisco un'idea individuata in me stesso, mentre il mio corpo organico è essenzialmente multiplice risultando di parti distinte, da cui non può nascere i, pensiero, perchè dove non esiste vera semplicità, non può trovarsi vera unità di principio operativo. L'anima mia é semplice perchè riunisce più idee in un sol punto di vista, mentre il mio corpo è composto, risultando di parti solide; è invariabile perchè riconosco in me l'identità con me stesso, mentre il mio corpo è variabile, accozzandosi, dissipandosi in parti, affievolendosi a poco a poco, logorandosi; è attiva, perchè mi determino. ed agisco a norma del mio volere, mentre il corpo è passivo ed inerte, legato alla legge generale della quiete e del moto; è astrattiva, perchè uscendo dalla volgare schiera dei viventi e dai limiti della natura, sollevandosi ad un'altezza sublime, tutta mia propria, non solo contemplo e studio la natura, la quale sottoposta all'analisi, ben tosto vedesi squarciare quel misterioso velo, sotto il quale nasconde i suoi reconditi arcani; scandaglio il grembo rumoroso, terremotale ed infocato dei vulcani, veleggio sul tempestoso oceano, scendo nei profondi abissi della terra, volo ratto da un polo all'altro, dagli antipodi allo zenitto più elevato, ed oltrepassando i confini del nostro globo, mi aggiro curioso negl'immensi spazi delle sfere, scandaglio i movimenti delle stelle, ne misuro le distanze, ammiro le gigantesche loro rivoluzioni, misuro la superficie della luna, sottopongo al calcolo l'altezza delle sue montagne, m'intrudo accolto per tutto, e mi affaccio sino al margine del caos primitivo, analizzo la creatura umana in genere, studio principalmente me stesso, sviluppo il mio organismo, e sublimandomi sopra me stesso penetro sino al soglio detl' Altissimo, medito e contemplo lo splendore, la grandezza, la maestà del Creatore, che mi formò a sua immagine e similitudine; m'innalzò ad idee astratte ed immateriali vedendo e contemplando il bello, il grande, il meraviglioso; finalmente mi slancio e mi trasporto nella regione dei possibili, mentre il mio corpo a stento si trascina su questo nostro pianeta, seguendo i movimenti proporzionati alla massa; è libera, perchè si determina per propria elezione, vuole, disvuole, com inciata un'azione, nel tempo stesso la sorprende, la ripiglia, ne intraprende una contraria, redendosi indomabile a qualunque violenza che si eserciti sull'organismo del corpo, anzi si oppone alla forza delle stesse sensazioni; ritrovandosi in lotta coi sensi, non cede la palma della vittoria, mentre il corpo per la sua fisica forza o resistenza l'inerzia tende a mantenere lo stato, ove trovasi, resistendo alle forze che agiscono per cambiarlo. Ora il

pensiero prova la forza dell'anima, la sua attività, anzi è la forza dell'anima stessa, ed essendo gli attribuiti del pensiero in perfetta contradizione con quelli della materia, dobbiamo conchiudere, che il pensiero, il giudizio, il raziocinio, questi preziosi capitali dello spirito, non possono essere effetto di una sostanza materiale, ma di una sostanza semplice, spirituale, che ha la sua sussistenza indipendente dal corpo; e quindi l'intelligenza non essere, come opinava Broussais, una segregazione cerebrale, lo spirito una proprietà generale della materia, la libertà una chimera; ma facoltà, potenze di un subbietto semplice, spirituale, dell'Anima.

Conosciuto l'Uomo di essere un composto di anima e di corpo in unità di natura, le azioni umane non si dicono dell'anima o del corpo, ma di tutto l'uomo, l'uomo pensa, l'uomo rifiette, l'uomo ragiona. l'uomo opera. Bisogna però conoscere che l'anima ed il corpo ritengono le loro rispettive proprietà, le quali sono realmente distinte senza separarsi, sono sostanzialmente unite senza confondersi; e quindi oltre le operazioni Spirito corporeo di tutto l'uomo, vi è la nobile e sublime operazione dell'intelligenza, tutta propria dell'anima. Se dunque l'anima ha la sua sussistenza indipendente dal corpo, separata dal corpo conserva la sua natura, le sue proprietà, le sue operazioni; e quindi per natura sua propria è immortale.

Tutti coloro che negano la spiritualità dell'anima, negano pure la immortalità, essendo la immortalità una conseguenza della spiritualità. Alcuni antichi filosofi non sapendosi sollevare al disopra della materia, nè rientrare in se stessi a conoscere la loro natura, furono i primi maestri di dottrina si degradante per lo uomo, dicendo: l'anima perire insieme col corpo, e siccome il corpo privo di vita si risolve, così l'anima si dissipa come un piccolo soffiio. Tali furono Leucippo, Democrito, Plinio, Aristosseno, Dicearco e Lucrezio.

Fra i recenti Hobbes, Voltaire, Spinozza, Tollando, Furieu, Bayle, Elvezio ed altri sostengono l'immortalità dell'anima essere un dogma della Religione, e quindi superiore all'umana intelligenza. I materialisti poi di oggi giorno, velati sotto mille aspetti, per avvilire la grandezza dell'uomo, e ridurlo ad una macchina vivente, si sforzano di annullare l'idea dell'anima, proclamando che disorganizzato il corpo, tutto l'uomo perisce, e così far divenire l'uomo l'animale più feroce della terra, fa-

cendosi lecito di ogni sorta di scelleraggine, non temendo nè leggi divine, nè umane.

Non pochi filosofi antichi e molti tra i moderni si sono accinti a far conoscere una comunicazione con gli spiriti, e tutti i cultori della scienza cabalistica discorrono di una scienza superiore che mette in intima relazione gli spiriti terrestri con gli aerei e celesti, e noi sappiamo che al giorno d'oggi non solo in America, ma pure in tutta Europa si sono aperte scuole di spiritismo, e per mezzo delle pulsazioni e dei movimenti delle tavole parlanti si pretende sapere cose, ove non può giungere la umana intelligenza. Ma questi non sono argomenti per un filosofo a stabilire l'immortalità dell'anima.

Noi per bene dell'umanità ci accingiamo con la scienza razionale a comprovare contro i moderni materialisti, contro i nemici della società la dissolubilità del pensiero per istabilire la immortalità del principio pensante, e la proprietà del pensiero per istabilire l'immortalità dell'anima, che sostiene il pensiero Pria però di risolvere questo gran problema bisogna distinguersi due sorta d'immortalità, una essenziale, l'altra naturale; la prima è propria di Dio, il quale racchiude in se la ragione sufficiente della sua propria esistenza e della medesima, e questa è la ragione, che S. Paolo dice: Deus solus habet immortalitutem; la seconda, cioè la naturale è quella dell'anima nostra, che non può essere privata della sua esistenza, nè da alcuna forza naturale, nè da Dio medesimo, operando secondo le leggi da Lui medesimo sancite. Stabilita questa distinzione, eccomi alle prove, che non possono, nè potranno mai con buon senno essere abbattute, o smentlte.

L'Anima umana non può morire col corpo. Ed in vero, che cosa mai è la morte? Lo scioglimento delle parti che componevano il corpo, le quali, scomposte nei suoi primi elementi, vanno a combinarsi per formare altri composti; risorgendo sotto altre forme, perchè in natura nessuna cosa distruggesi, e tutto questo sta bene pei corpi, ma non giammai per l'anima, la quale ha una sussistenza sua propria indipendente dal corpo, che non può sciogliersi in parti, e quindi non può combinarsi a formare altre sostanze per risorgere sotto altre forme; dunque non può perire col corpo, ma dovrá essere immortale.

Socrate il primo virtuoso filosofo dell'antichità, il guerreggiatore dei Sofisti, pria di Bere la tazza mortifera, rimirando i suoi discepoli ed amici mesti ed afflitti con gli occhi pregni di lagrime, tutto sereno nel volto, col labbro ridente così incominciò a parlare: Voi avete tutta ragione di piangere, e l'avrei ancor io, se la morte, che si avvicina per troncare lo stame di mia vita, non mi aprisse un avvenire felice. Pria di morire voglio darvi l'ultima mia lezione come un ricordo della mia persona manifestandovi una gran verità consolantissima, verità che l'uomo sente dall'intima voce della sua coscienza: L'anima nostra non poter morire, essa per natura sua è immortale. E quindi in questa sua ultima lezione egli sviluppò ampiamente le sue idee sulla vita avvenire, dando un utile esempio ai giovani, un tacito ammaestramento a coloro che credono di avanzare le scienze, mentre v'introducono la barbarie.

Platone, il primo filosofo dell'antichità, sostiene nel suo dialogo l'immortalità dell'anima. A si fatta ragione l'Orator Romano esclama: Nihil animis admistum, nihil copulatum, nihil duplex. Quod cum ita sit, certe nec secerni, nec dividi, nec discerni, nec destrahi potest; nec interire igitur.

Il desiderio, la brama che giorno e notte agita il cuore umano ad essere felice è un grande argomento e valevole a provare l'immortalità dell'anima.

L'appetito di felicità è una legge intrinseca agli spiriti, come la gravità ai corpi. L'uomo è fornito d'intelletto, di memoria e di volontà; l'obbietto dell'intelletto è il vero, quello della volontà il buono. Or l'uomo (come abbiam dimostrato in un nostro discorso inaugurale nell'Accademia di Scienze. Lettere ed Arti) va su questa terra in traccia del vero, del bello, del buono; ma di quel vero, di quel bello, di quel bono che potrebbe saziare il suo cuore, l'ardente sua brama, l'assoluto, e pure non può ritrovarlo su questa terra, e quindi smania, si cruccia perchè attorniato vedesi di oggetti finiti, labili e transitori, inetti ad appagare il suo cuore tendente all'infinito. Or se l'anima finisse con la morte del corpo, donde potrebbe provenire questo ardente desiderio di felicità che tanto ci cruccia e ci tormenta? L'uomo cerca invano un bene da tutto quanto di piacere gli offre il mondo fallace, egli corre dietro ad un'acqua che gli sfugge, ad una nuvola che si dilegua, ad un'ombra che inseguita con inquieta avidità delude le sue speranze, ad una immagine vana e lusinghiera, non ritrovando mai un bene con piacere puro, reale, permanente, ma fallace, lusinghiero, transitorio. Apriamo la storia di tutti i tempi, la cronica di tutte le dinastie, e vediamo se mai vi sia stato un uomo felice sulla terra, un mortale che l'abbia potuto godere.

Salomone, l'uomo alla cui mente angusto parve il mondo intero, l'unico, il solo che col suo vasto ingegno assorbisce tutto l'umano scibile, sfidando in ottomila volumi i primi ingegni dell'umanità, ricolmo di tutte le ricchezze, in mezzo dei suoi sontuosi palazzi, dei suoi ameni e deliziosi giardini, tra lo strepito della sua fama, che risuonava per ogni dove, traendo a se i primi sapienti d'Egitto e la Regina Saba per ascoltare la sua sapienza; immerso nei piaceri tutti del mondo, noiato alla fine esclama: vanitas vanitatum, et afflictio spiritus. Alessandro si rende quasi padrone di tutto il mondo, e la terra tace al suo aspetto, eppure la conquista non soddisfa la sua ambizione, egli è più stanco che soddisfatto della sua potenza, si annoia sul trono di Ciro, e sospira in mezzo ai trofei del mondo debellato, cercando invano distrazioni nelle orgie di Babilonia. Avendo poi inteso da un filosofo che il Cielo é ripieno di una gran quantità innumerabile di mondi più grandi della terra; infelice, esclamò piangendo: ed io ancora non ho potuto impatronirmi di un solo! Tiberio, venutagli a noia la sua stessa possanza e tutto il fasto della sua Corte, pensa, risolve, decide di abbandonare la sua sede nella capitale, e ritirarsi solitario nell'isola di Capri, sperando di ritrovare ivi la felicità, che non aveva potuto ritrovare in mezzo alla pompa ed al corteggio della sua grandezza, ma che! la sua speranza rimane delusa, il fascino dell'incantata isola del piacere si dilegua, il dramma è giunto al suo scioglimento; la noia lo assale con più vigore, egli ritrovasi infelice, infelicissimo più di prima. Quali memorandi esempi del nulla delle umane cose, della loro insufficienza per renderci felici non ci porge la storia nei Pompei, nei Mitridati, negli Scipioni, nei Luculli, nei Sardanapoli, negli Aristodemi, nei Ciri, nei Cincinnati, in tutti i conquistatori e Monarchi della terra! Dunque la felicità non può trovarsi su questa terra, mentre tutto quanto ci presenta e ci offre di felicità, altro non è che illusione, tedio, amarezza. Or se l'uomo fu creato da Dio con questo desiderio di felicità come unico suo scopo, se l'intelletto umano aspira al vero, la volontà al buono, nè l'uno, nè l'altro può ritrovare quaggiù, bisogna convenire che li ritroverà lassù nell'altra vita, e se ciò non si avverasse, Iddio non sarebbe Dio, ma un carnefice, avendo creato l'uomo per una continua infelicità, il bersaglio dei suoi desideri, il che sarebbe bestemmia non solo a dirlo, má a pensario; dunque vi é un'altra vita, ove sarà appagato questo suo desiderio, e per legittima conseguenza l'anima è immortale.

Egli è un canone filosofico: quod Deus, et natura nihil frustra moliuntur; e perciò se Iddio ha formato l'uomo con questo desiderio, che lo accompagna sino alla tomba, e l'universo tutto non basta a saziarlo, dobbiamo conchiudere, che sarà appagato nell'altra vita, e perciò l'anima umana non può perire, ma dovrà essere necessariamente immortale.

Ripugna alla giustizia di Dio l'anima non essere immortale, Ed in vero Iddio essendo la giustizia per essenza dovrebbe premiare il giusto, e castigare il malvagio su questa terra; ma noi vediamo tutto all'opposto, l'empio ricolmo d'ogni sorta di ricchezze, godersi tutti i piaceri del mondo, menare la sua vita in crapole, in continui spassi, in sinfonie, in teatri; ed il giusto afflitto, dolente, oppresso. Quali spaventevoli fatti non ci porge la storia? Il vizio in trionfo, la virtù dispregiata, vilipesa, avvilita; quà vittime dell'odio e dell'invidia, là orrende prigioni ricolme dell'oppressa innocenza, in quell'altro luogo patiboli grondanti di sangue innocente per opera della calunnia.

Dunque il premio del giusto non essendo su questa terra, dovrà necessariamente essere nell'altra vita, diversamente la sorte dell'empio sarebbe preferibile a quella del giusto, ed ognuno potrebbe ripetere il detto di Epicuro: manducamus, et bibamus, post mortem nihil habemus. Mangiamo allegramente e beviamo in questo di che tramonta, che il dimane non saremo più; coroniamoci di rose, finche son fresche e vermiglie. Ecco in sì fatta guisa l'uman genere divenuto una turba di bestie feroci.

Lo stesso rimorso che giorno e notte cruccia, strazia il cuore dell'empio, e la serenità del giusto dimostra ad evidenza che esiste una vita futura, in cui quegli dovrà soffrire il condegno, castigo dei suoi nefandi delitti, questi il premio delle sue buone azioni; ma il corpo morendo risolversi in polvere; dunque l'anima non solo dovrà essere immortale, ma pure dovrà conservare la sua intelligenza, le sue attribuzioni, la facoltà di conoscere di godere, di soffrire; dovrà avere sentimento della sua identità personale, la perpetuità del pensiero, principio sostanziale delle proprie operazioni. Ed in vero se l'anima unita al corpo quanto più dai sensi si astrae, tanto più intende, ragiona, riflette; separata dal corpo non solo seguiterà a pensare, ad intendere, a ragionare,

a riflettere, ma pure dovrà avere conoscenza morale con le sue aderenze, perfetta cognizione di tutte le operazioni eseguite nel corso di sua vita unita al corpo per comprendere il premio o la pena proporzinati alle sue azioni.

Il dogma dell'immortalità dell'anima, dice il celebre filosofo Gioberti, costa di due parti distinte, l'una è la perpetuità del principio sostanziale dell'anima, l'altra la durata egualmente perpetua della coscienza e del sentimento, cioè della forma attuale di essa anima nelle proprietà essenziali che la costituiscono. Quindi dicendo l'anima essere immortale, si vuol significare ch'essa sarà sempre capace di piacere e di dolore, di miseria e di beatitudine. Se la sostanza durasse in eterno, ma spogliata di coscienza, l'immortalità non avrebbe luogo.

Il consenso universale di tutti i popoli, di tutte le genti poi conferma questo concetto razionale, questa gran verità, Dall'Orto all'Occaso, dal polo Artico al polo Antartico una voce s'innalza: l'anima nostra viva e superstite essere dopo la dissoluzione del corpo. Gli Egiziani, gl'Indiani, i Peruviani, i Lapponesi, gli Americani, i Caldei, i Greci, i Romani, i Galli, i Germani, tutte le nazioni senza interruzione hanno creduto, e credono: l'anima sciolta dal corpo seguitare ad esistere, essere immortale. Haec una vox est, e per questa ragione credevasi dagli antichi rovesciato uno stato, quante volte violato si fosse l'asilo dei morti, come lo afferma Strabone lib. 15, Celio Rodigino lib. 18 lect. antiq. cap. 31, Macrobio, Erodoto, Diodoro e Manetone.

La stessa metensicosi ammessa da alcuni filosofi, la barca di Caronte per tragittare le anime dei trapassati, la moneta che ponevasi in bocca ai cadaveri per pagare questo vecchio inesorabile; i giudizi dei tre giudici Minosse, Radamante ed Etaco; il Cocito, l'Acheronte, il Leto. il Flegetonte, lo Stige; i Campi Elisi ed il tartaro confermano l'antica credenza.

Le madri indiane spargevano il latte sopra la tomba dei loro figli, dando all'uomo nel sepolcro la stessa attitudine che avea nel seno materno, chiamando la morte una seconda madre, che dà un'altra vita. Il Giapponese crede i defunti splendere sugli astri. Il Chinese li ripone fra gli Dei. Il Formosiano indrizza voti a loro. Il Siamese li consulta ad oracoli. Nella Caffreria si seppellisce il Re coi Ministri per formargli la Corte nell'altro mondo. Nel Ceylan il padrone ed il servo. Nel Canadà il servo ed un cane. Nel Malebar il marito e la moglie per prestarsi aiuto. Nella Cochinina si portano cibi ai sepolcri. Donde mai pro-

viene tutto questo? Da una voce interna che avverte tutte le nazioni del globo terrestre esservi un'altra vita, l'uomo non ispegnersi tutto con la morte. l'anima essere immortale.

Le antenne dei Morai, degli Otaiti, le solenni Apoteosi dei Gentili e del Romani, i discorsi necrologici dei Greci, i giudizii dei morti degli Egizi per ottenere i funebri onori e le tombe venerate, oppure essere negati si fatti onori; ogni obilisco, ogni avanzo di colonna, ogni scavo sotterraneo formante in quella terra una tomba; i mucchi di pietre muscose ammassate sotto roveri annosi degl'Iberi, dei Galli, dei Celti, degli Scandinavi, dei Coledonii o antichi Scozzesi sopra le ossa degli estinti, i monticelli di terra vestiti d'erbette e di fiori, ricinti da cipressi e da salici tra i Parti, i Medi, gl' Indi e i Caldei; i cimiteri Islamiti tra lo stretto di Dardanelli; le tombe, le urne marmoree, i cenotafii, i catafalchi, gli avelli, le libazioni, i riti, le costumanze, le preghiere, le stesse vane apprensioni delle fantasie dei Vampiri, delle larve, degli spettri dimostrano a chiare note la credenza universale dell'immortalità dell'anima, e malgrado tutti i vani sutterfugi di alcuni falsi filosofi, dei materialisti, la voce che s'innalza da tutti i popoli conferma la verità.

Robertson, parlando della credenza dell'immortalità dell'anima nel nuovo mondo, prima che vi approdasse Cristoforo Colombocosi si esprime: Noi l'abbiamo trovato stabilita da un punto all'altro dell'America, in alcune regioni più vaga ed oscura; in altre più sviluppata e perfetta, ma in nessuna parte sconosciuta. Per qual cosa Seneca esclama, Ep. l. Cum de animarum immortalitate disserimus, non leve apud nos habet pondus consensus hominum aut timentium aethera, aut colentium. Quindi possiamo conchiudere con l'Arpinate Oratore lib. 1 Tuscul. QQ. cap. 15: si omnium consensus naturae ipsius vox est, omnesque, qui ubique sunt, consentiunt (eorum nempe animam superesse immortalem), nobis quoque id ipsum existimandum est.

Or conoscinto l'uomo essere un composto di anima e di corpo in unità di natura, conosciuta l'anima immortale, bisogna ora conoscere la sua origine. *Unde venis?* O uomo da dove trai la tua origine?

Alcuni antichi filosofi guidati dal solo lume della loro corrotta ragione senza la fiaccola della divina Rivelazione, camminando carponi nelle tenebre, s' immersero in errori ripugnanti alla stessa ragione ed al buon senso non solo, ma alle tradizioni u-

niversali di tutto il genere umano. I primi uomini, come tutti i bruti, dicevano gli Epicurei, uscirono dalla terra. Eglino altro non erano nella loro origine che un armento muto ed immondo privo della ragione e della favella. Per un pugno di ghiande, o per un covile essi facevansi vicendevolmente la guerra. Si era da principio una guerra di graffi e di pugna; indi combattevano coi bastoni, finalmente con armi lavorate. In appresso essi inventarono la parola, formarono un linguaggio per esprimere i loro sentimenti, e rinvenire i nomi per accennare le cose. Allora cessarono di guerreggiare, e si accinsero ad edificare le città, ed attorniarle di mura, stabilendo alcune leggi, che vietavano il furto, l'adulterio e l'assassinio. Orazio, che espone la sopradetta dottrina degli Epicurei, non arrossi egli stesso di chiamarsi un animale immondo della mandra di Epicuro: Bene curata pelle vises Epicuri de grege porcorum. Lucrezio pure fa spuntare l'uomo qual fango dalla terra tra l'erme foreste e sui ciglioni dei monti. La sconcia favola sull' origine dell' uomo immaginata dagli Epicurei corrisponde a quella degli Stoici. Essi alla mia domanda donde vieni o uomo? in brusca cera guardandomi, mi rispondono: dalla terra. Or chi è mai quell' uomo dotato di sana mente, che non si accorga dell'assurdità di questa sì vana chimera, di questa puerile frivolezza? Può mai idearsi cosa più vergognosa e degradante per l'uomo di simile dottrina intorno alla sua origine!! Può immaginarsi di più assurdo che l'uomo nato dalla vegetazione della terra nello stato di stupidezza abbia potuto inventarsi la parola, la ragione, la giustizia, il dritto!!!

Eppure quest'assurda invenzione di una fantasia alterata, per non dire pazza, sull'origine dell'uomo è stata ripetuta audacemente da alcuni filosofi moderni, e da altri, non so se maligni stolti, o malvagi sapienti dei giorni nostri, se per arte, o per natura, volendo essi stessi avvilire la loro dignità, la loro grandezza, vergognandosi della loro celeste origine. Tutti costoro, servendomi dell'espressione di Lamartine, non mi sono mai sembrati uomini. Sono essi di una specie a parte, nati per contradire la creazione umana, per dir di no, quando le intere nazioni, i veri sapienti dicono di si. Essi non mi scandalizzano, ma mi rattristano, non li odio, ma li compiango, sono ciechi dell'anima, poveri pazzi!

Alcuni poi hanno supposto che tutte le cose uscissero da un germe unico, il quale a poco a poco andossi sviluppando, pas-

sando da materia bruta ad organica, poi ad animale; si distinse gradamente in varie specie; ad ogni catastrofe della terra ascese a grado più elevato, finchè divenne uomo alla presente condizione.

Mentre Aristotile occupavasi alla formazione del pulcino, tutti gli atomisti attendevano a comprovare l'embrione ed il feto coll'adulto; Hunter, studiando il corio e l'utero, chiari come l'anologia umana gareggiasse d'interesse con quella degli uccelli; Lamarti si sforza per mezzo della scienza dimostrare che l' uomo derivasse dalla scimia. Comparando per mezzo dell'atonomia e della fisiologia coi vari aspetti del feto umano, cerca mostrare il successivo passaggio da gradi più bassi a gradi superiori, talchè quelli servissero a spiegare la struttura dell' uomo, e così stabilì un parallelo tra il graduale raffinarsi d'organismo degli embroni negli animali, e che gli organi degli animali superiori corrispondono agli organi degl' inferiori nei diversi gradi della scala zoologica: e l' arang-utan di Angala si disavvezzò dall' arrampicarsi, e camminò a due zampe; poi il diretano divenne piedi, e mani le parti anteriori; cessato il bisogno di cogliere frutti e di combattere, il muso se gli accorciò, il ringhio divenne sorriso, ed eccolo divenuto uomo. Le prerogative dello spirito non sono per lui che estensione delle facoltà dei bruti, diverse soltanto nella quantità, e dipendenti dall'organizzazione. Spectatum, lasciate che io esclami con Orazio, Spectatum admissi risum teneatis amici? Chi mai potrà ritenersi dal ridere nell'ascoltare la puerile e ridicola favola architettata da questo novello Dottore del Sinetrio? Come mai un insensato, un intelletto malsano può giungere a tale audacia di avvilire l'uomo, questa intelligenza incarnata, questa sublime creatura, il preside del creato con quella sua lieta fronte, con quelle labbra sparse di rose e di ligusti, con quella bocca dolce quando parla, dolce quando ride, con quella naturale attitudine e maestà nelle membra, con quella conformità nell'espressione, in breve che fu nella sua origine il tipo del Verbo umanato, e che porta l'impronta della Divinità, curvarlo, il ripeto, verso la terra? immergerlo nel fango? di avvilirlo sino allo stato di bruto, mentre egli mantiene l'equilibrio fra le razze, in forza di cui perpetua l'esistenza di tutti gli esistenti? Tutti quegl'insani cervelli, che cercano di oscurare, degradare, avvilire, distruggere coi loro falsi concetti, con le loro rancide inezie la vera creazione dell'uomo, soffogare con le loro sagrilighe e mostruose dottrine la credenza universale del genere umano sull'origine dell'uomo rivelata da Dio stesso al nostro protoparente Adamo, e da lui tradizionalmente trasmessa nel mondo, salutati da alcuni stravolti col titolo di grandi pensatori, noi li salutiamo col nome di grandi sognatori, di frebicitanti che dormendo delirano, somnia delirantis, mentre invece di far progredire l'umana ragione nelle vie luminose, cercano strascinarla nei sentieri tortuosi, oscuri e fangosi, volendo piuttosto insultare l'umanità, invece d'istruirla, credendosi luminati, mentre sono ciechi, e quindi in contradizione con la loro mente, con la stessa natura, la quale tiene sempre un ordine costante nelle sue operazioni, essendo come una macchina, che sempre eseguisce gli stessi movimenti, e tutti quelli che la compongono trovarsi in una perfetta armonia, ed agiscono con le stesse leggi, formando gli anelli della gran catena.

Qual uomo sano di mente, e di senno fornito potrà mai ammettere l'assurda ipotesi, la bizzarra invenzione lui avere la sua origine dalla terra? E come mai una cosa cieca, senza cognizione, senza percezione può produrre una creatura intelligente? Ciò cozza coi principi della metafisica; questo è un distruggere le basi di ogni scienza; questo è lo stesso che ammettere assurdità incompatibili, e volersi innalzare la scienza sulle favole. Ogni vivente, che da un altro ha ricevuto la sua esistenza, deve altresì da quello aver avuto tutte le qualità, tutte le potenze: che contiene in se medesimo, ma la terra non ha le qualità, nè le doti, che racchiude l'uomo; dunque essa non può essere l'origine dell'uomo, perché nemo dat, quod non habet.

Vi potra poi essere paradosso più enorme, cosa più assurda, che l'uomo ignorante, stupido abbiasi potuto inventare la favella e la ragione, senza pria avere avuto la favella, essendo, al dir di Rousseu, necessaria la parola per inventar la parola? Come mai potrà idearsi che nello stato di ferocia abbia potuto creare le leggi, i doveri, la giustizia? Che da bruto finalmente con le proprie forze siasi innalzato a divenir uomo? Se poi l'uomo avesse avuto origine dalla terra, chi creò il terreno, in cui rampollò? Se tutte le cose fossero uscite da un germe unico chi creò questo primo germe? Come spiegasi il fenomeno della vita? Come mai potrà effettuarsi per rivoluzioni naturali il passaggio da bruto ad uomo ragionevole?

Basta la sola intelligenza, privilegio solo dell'uomo per distinguerlo da tutto il resto del creato, per far conoscere la sua origine. L'uomo solo ha il distintivo di sapiens, generalizzando le sue idee, le sue invenzioni, egli solo può conservarle, e trasmetterle agli altri per mezzo di segni convenzionali; egli solo approfitta dell'esperienza, e delle altrui cognizioni, aggiungendo del proprio a quello che fu oggetto di studio per gli antichi, trasmettendolo alle posterità, e così va perfezionando le belle arti e le scienze. Ecco una verità inconcussa in prospettiva di coloro che credono di avanzare le scienze introducendovi la barbarie, tutte le aberrazioni dell'umana mente, tutti i deliri della loro immaginazione.

Queste verità però non vanno a genio dei moderni misandropi, i quali sdegnando la nobiltà della loro natura e della loro. origine si stillano il cervello a cercare nella vastissima foresta della terra un animale che possa gareggiare con l'uomo per eccellenza di natura, o piuttosto studiansi di trovare nei bruti lo uomo stesso, e siccome la scimla, ossia l'arangotano fra l'infinita specie degli animali è quello che più si avvicina all'uomo; quindi si sogna da alcune menti stravolte dei giorni nostri la scimia essere lo stipite primo, da cui si dirama la serie di tutt<sup>1</sup> i nostri ascendenti. Quest'asserzione chimerica è contraria non solo alla stessa ragione, alla tradizione universale, alla stessa filosofia pagana, che non può essere smentita dalla critica più cavillosa, e all'atonomia stessa, essendo i pezzi anatomici del corpo umano differenti in tutta l'ammirabile struttura dell'uomo da quei della scimia, tanta distanza interponendosi tra l'uomo e la scimia, quanto ve ne ha tra questo animale e l'insetto più semplice, che rinvenir si possa nella natura.

Il discepolo del celebre e sottilissimo notomazzatore Valsava, Giambattista Margagni professore a Padova, che menò la sua vita tra i cadaveri e le sezioni, e che arricchi la nostra Italia e la scienza di grandi opere e di grandi ritrovati, passando a rivista le parti del corpo umano, e spargendole tutte di luce novella, dimosirò con esempi chiari ed evidenti l'errore dell' applicare all'uomo tutto ciò che trovasi in altri animali, e lasciò lezioni utilissime di notomia comparata. Egli col suo maraviglioso ingegno non lasciò parte del corpo umano inosservata, cerebro, cuore, polmoni, fegato, lingua, ossi, viscere, membri per far conoscere la diversità del corpo umano dal corpo degli animali, e parve al suo coltello anatomico data la virtù magica di far conoscere in ciò che toccasse del corpo umano un uomo novello, mettendo in chiaro i segreti, gli arcani ordigni, gl' invisi-

bili artifizi, onde è condotta e servata, logora e lesa, racconcia e rimessa questa portentosa e divina macchina. Così questo genio maschio e severo, tutelare dell'uomo, questo autore di nuova anotomia erudita, che scoperse con tanta sua sottigliezza, con si maestrevol arte le segrete molli di questo microcosmo, è quel vero anatomista che fa conoscere la differenza immensa che passa fra il corpo umano e quello di tutti gli altri animali, di venendo il correttore dei passati, la guida dei coetanei, il direttore dei posteri. Ecco smentita la favola, che l'uomo deriva dalla scimia, e che la struttura del corpo umano corrisponde a quello della scimia. Ma ciò non basta, sentiamo ora come la pensarono i Savi dell'antichità nell'origine dell'uomo.

Ovidio parla dell'uomo fatto ad immagine degli Dei: finxi, in efficiem moderatum cuncta Deorum. Met. lib. 1. Il Chi-tcinh della China ricorda l'immagine e la rassomiglianza divina, che l'uomo serba in se. Cicerone parlando dell'origine dell'uomo, così si esprime: Questo animale, che noi chiamiamo diligente, sagace, sottile, dotato di facoltà, avente la memoria e lo spirito ripieno di ragione e di saviezza, è stato generato da Dio supremo in una maniera ineffabile e magnifica. Ne siegue da ciò, che colui che sa, o si rammenta d'onde trae la sua origine, solo perciò egli riconosce Dio. Avvi dunque una somiglianza tra l'uomo e Dio. Est igitur homini cum Deo similitudo, de leg. 1. I Pittagorii dicevano: giacchè noi nascemmo da Dio, noi abbiamo in certo modo la nostra origine da Dio: Cum ex Deo nati sumus, in ipso quodammodo radices habemus. Seneca chiama i primi uomini d'alto spirito, perchè usciti recentemente dagli Dei. Primi homines alto spiritu viri et, ut dicam, a Diis recentes. Epist. XI. Lucano asserisce: lo stesso Dio che ha creato l'uomo, gli ha concesso dal primo istante tutte le cognizioni, che l'uomo è capace di ricevere: Dixitque semel nascentibus Actor quidquid scire licet. Pharsal. Epicarmo dice: la ragione umana non è l'opera degli uomini, ma la figlia della ragione divina: Ratio humana a divina ratione nata est. Apud Euseb. Ippocrate pensa che anche le arti indispensabili alla vita umana sono state una rivelazione e una grazia degli Dei. Platone, il primo filosofo dell'antichità, grande e sublime per la elevazione dei suoi concetti afferma che in fatto di morale niuno può istruire gli altri, se non abbia avuto prima Dio per maestro: Nemo nos docebit, nisi Deus ei ante viam demonstraverit. Op. IX p. 259. Quindi si vede chiaro fra tutti i sistemi religiosi che

la genealogia dell'uomo collegasi con la genealogia degli Dei, e nessuno si ha sognato, ed è stato così pazzo di dire l'uomo derivare dalla terra, o avere la sua orignine dalla scimia. Ora questa credenza universale che l'uomo è figlio di Dio, che la sua rassomiglianza, la sua parentela non è già con gli animali bruti, ma con Dio, e che Iddio stesso lo ha ammaestrato; questa credenza universale, io ripeto, antica quanto il mondo, questa verità non affatto ignota agli antichi sapienti, di cui rinvengosi le testimonianze in tutte le storie dell'antichità; dimostra a sol di meriggio, ch'essa è una tradizione discesa e propagata dal nostro primo padre Adamo, il quale siccome non conobbe la debolezza dell'infanzia per rispetto al corpo, così non conobbe le tenebre dell'ignoranza riguardo allo spirito, avendo conosciuto al momento stesso della sua creazione con la pienezza della scienza non solo tutte le verità naturali, ma ancora molte cose soprannaturali per rivelazione particolare, onde trasmetterle come padre e maestro a tutti i discendenti del genere umano sino a noi. Dunque la prima scuola fu la rivelazione infusa col linguaggio e perciò essa credenza è conforme al racconto mosaico, il quale è come uno scoglio a resistere alle onde di un furibondo mare, come una piramide a combattere col turbine del deserto.

Tutti quei Sofi, tutti quegli spiriti stravolti e bizzarri poi che arrogansi il titolo di progressisti e maestri dell'umanità, che contro la stessa scienza ch'essi professano, contra la retta ragione e la tradizione universale propagata dalla prima lezione data dal supremo Maestro al nostro protoparente Adamo, cercano con la loro follia degradare l'uomo dalla sua dignità, oscurare, anzi sconvolgere la sua vera origine, sono aizzati, lasciate che il dica, dalla protervia del genio del male; le passioni indonnandosi di loro, li tornano caparbi a verità, il ludibrio di sempiterna contradizione. Il loro intelletto cecuziente, anzi avvolto in una notte di etern'oblio per lo vero, si sforzano di sepellire in eterna oblivione i principii del giusto e del vero. Sopiscono i rimorsi della loro coscienza, intessono una rete di sofistiche argomentazioni, e si accingono a lacerare quel seno che li partori, e si avventano come belva feroce contro quelle viscere, che avea loro prodotto. Noi però con la vera filosofia collocata innanzi al nostro spirito per difenderlo dall'errore, avvivati dal retto lume della ragione e dalla fiaccola della fede, che aiuta mirabilmente il dominio del nostro spirito, proclamiamo. L' Uomo essere un composto di anima e di corpo in unità di natura

l'Anima essere spirituale ed immortale; l'Uomo essere creato da Dio, e quindi non essere fatto per la terra, ma per la regione immensa della immortalità e della gloria celeste, per l'eterna felicità, a cui tende con incredibile smania per essere felice. Ecco l'indrizzo di lui verso il suo stato finale. Quo vadis?

Ogni essere tende al suo centro; dunque l'uomo essendo creato da Dio a sua immagine e similitudine, a Lui tende come centro della sua felicità. Inquieto difatti ritrovasi sulla terra, tendendo all'infinito, inquietum est cor nostrum super terram. Iddio solo può soddisfare ed appagare le nostre brame, i nostri desideri, renderci per sempre felici, essendo Egli il vero, il bello, il buono per essenza; l'intelletto in Lui ritrova l'obbietto, a cui tende; la valontà il buono. Iddio essendo il nostro primo principio, Egli dovrà essere l'ultimo nostro fine.

O Uomo, lasciate che io esclami con tutto l' intimo del mio cuore, conosci la tua dignità, la tua grandezza: agnosce dignitatem tuam!! e vivi virtuoso sull'esempio di Cristo! Un fango al certo si è quell'impasto, che mi circonda di fuori, e dovrà un giorno sciogliersi nelle sue parti, ridursi in polvere; l' Anima però, figlia del sorriso di Dio, è un raggio celeste, che non può estinguersi giammai. Dunque ravvivando me stesso, vado altero dei miei natali, avendo un'Anima immortale, destinata a godere una felicità eterna proporzionata alle mie azioni virtuose, corrispondenti all'ultimo mio fine.

Catania nel gennaio del 1893.

LUIGI STAGNITTI PAGANO

#### POESIE DEI SOCI RESIDENTI

# L'UOMO IN QUESTA TERRA

# SONETTI

I.

Non è per l'uomo il regno della terra, Ove pur molti ambiscono fortuna; Ma non ritrovan bella pace alcuna; Le inqueti vivono in continua guerra.

Tuttochè abbiano quanti beni serra L'orbe, l'oceano, e ciò che il mondo aduna Sempre la faccia lor è lorda e bruna, Perchè nel gäudio gavazza e aberra.

Quell'uomo sol meno sarà infelice, Che gode di quel poco a lui concesso, E non sospira mai per qualche Nice.

Ed è buono assai il vivere con esso; Perocchè accanto suo ciascuno dice, Vive così chi non ha mal commesso! Nel mondo tutto passa e nulla dura Tranne l'amor di Dio ch'è eterno e santo, Che sempre ci accompagna in ogni canto, E felice è colui che d'esso ha cura.

Allora fuggirà ciò ch' è lordura, E la legge seguir briga soltanto, Sprezza gli affanni, onde altri duolsi tanto E alimenta pel cielo voglia pura.

Con tali onesti e sacrosanti affetti Egli nulla già teme in questa terra, Nè le minacce, nè i più duri detti.

Certo è, che nella vita sua non erra, Perchè Cristo segnò i pensieri retti E chi nol segue, male andrà sotterra.



Chi tutto puote consacrarsi a Dio In questa vita di miserie piena, Avrà sempre fortezza molta e lena, Per soddisfare l'alto suo desio.

Egli del tutto vivrà umile e pio, E si fa vita placida e serena, E non mai soffrirassi alcuna pena, Perchè nelle sue voglie non ardio.

Ma l'uomo ingordo, ovvero l'uomo avaro, Che tutto vuole a sè e pur tutto agogna, Avrassi un vivere molesto e amaro.

Egli assai vanamente pensa e sogna Colle ricchezze sue tornare caro, Ma s'avvedrà, che il mondo è una menzogna.



Chi educa il cor alla virtù gentile In questa nostra bassa e vile sfera, Fa, che giammai non langue o pure pera. Ma giungerà all' etate più senile.

E' sempre mai si manterrà virile, E nulla nel mondaccio brama e spera, Ed intento sarà da mane a sera A rendere lo spirto suo umile.

Così facendo il più bel tempo passa Nelle opre buone all'universo accette, E in ogni loco pur buon nome lassa.

E d'opre e di maniere buone e rette Più lo suo spirto in operando ammassa, Più sale il nome suo nelle alte vette.



Ma a quale scuola dee educarsi il core? Forse a quella del secolo furente? Che tutto ha gia falsato colla mente, Ed il libertinaggio è suo signore.

Oh! Gesù Cristo santo per l'amore, Che portasti per l'uom così fervente, Riduci l'infedel di fede esente A meditar tua vita tutte l'ore.

E allor vedrà qual è virtute pura L'osservar quella legge benedetta, Che felice è chi a praticarla cura.

Chi s'allontana di via bella e retta Ha l'alma di malizia empia impura, Come seguace di nemica setta.



VI.

Inquieto vive l'uomo in questa vita; Perocchè qui non trova la sua sede, Qualunque cosa, ch'egli s'ode e vede, Non riesce a lungo all'alma sua gradita.

La somma onnipotenza ed infinita, Che gran doni di grazia a l'uom concede, Volle, che riponesse piena fede Nelle promesse e a lui chiedesse aïta,

Chi la fede non ha nel sommo Dio, E indaga troppo veritati eterne, Esser non puote ubbidïente e pio.

Le fibbre tutte d'ogni core interne, E l'anima col corpo, che s' unïo Adorin ciò, che pur non si discerne!

Catania, 16 luglio 1893.

. Sete. V. LA ROSA

#### PROSA DEI SOCI NON RESIDENTI

# L'UOMO IN QUESTA TERRA

#### Illustri Colleghil

Cosa è l'uomo in generale? Aristotile lo dice un animale ragionevole; politico lo chiama Platone; risibile lo appella Dante; perfettibile il Varchi ed il Romagnoli; e fango lavorato dalla mano di Dio il Boerchnaee.

Platone lo disse pure schiavo della morte ed un viandante passeggiero; Seneca un corpo fiacco bisognoso dell'altrui aiuto e soggetto a tutti i disastri della fortuna; Trimegistolo nominò l'uomo vincolo della corruzione, un morto vivo, un cadavere sensitivo, un velo tenebroso, un sepolcro cimentato da mille sciagure; Sofocle lo qualificò col titolo di ombra tenue e leggiera e di puzzolente sepolcro; e Pindaro lo nominò ombra dei sogni.

Nella sua nascita è una putredine; nella sua vita è una bestia, e nella sua morte il cibo dei vermi, così rispose Sofocle, quando fu richiesto a dire che cosa fosse l'uomo sopra questa terra: e a tutte queste opinioni degli antichi filosofi, il Divino Platone conchiude, che se viene l'uomo ammaestrato con buona disciplina, sarà egli mansueto, ed avrà del divino; ma se all' opposto sarà egli malamente educato, diverrà il più feroce ed il più indomito animale dell'Universo.

Sotto questo aspetto consideriamo quindi l'uomo, prestantissimi Accademici, in questa terra, e guida a Noi sia nella trattazione del tema proposto il nostro Maestro e Duce, sotto il cui caro nome s'intitola questo scientifico Instituto.

Io avrò l'onore di ricordare prima a me, che a Voi, tutte le massime, sentenze e pensieri che leggonsi nella Divina Comedia, e nelle altre opere minori dell'Alighieri, relative all'obbietto, e Vi considero l'uomo in questa terra, in relazione della sua nobiltà, e della grandezza e del fine, per cui venne creato da Dio, e sarò breve il più che mi sarà dato, non ponendovi del mio, che la semplice connessione delle massime e delle sentenze,

Intra gli effetti della Divina Sapienza, l'uomo è mirabilissimo. (Convito III. 8). La natura umana è perfettissima di tutte le altre nature di quaggiù (Convito II. 9).

La nobiltà umana, quando è dalla parte di molti suoi frutti quella dell'Angiolo soperchia, tutto che l'Angelica in sua unitate sia più divina (Convito IV. 19). L'anima umana, la quale è con la nobiltà della potenzia ultima, cioè, ragione, la nobiltà della potenzia più sublime partecipa della divina natura a guisa di sempiterna intelligenza, perocchè l'anima è tanto in quella sovrana potenzia nobilitata, e dinudata da materia, che la divina luce, come in Angiolo, raggia in quella, e perciò è l'uomo divino animale dai filosofi chiamato (Convito III 2).

Onde di questa si mirabile creatura, non pur colle parole è da temere di trattare, ma eziandio col pensiero (Convito III 2).

- Egli è perciò che l'uomo debbe avere sempre dinanzi agli occhi la dignità di sua natura; egli non è nato per la vita materiale de' bruti, ma per seguire virtute e conoscenza:
  - « Considerate la vostra semenza:
  - « Fatti non siete a viver come bruti.
  - « Ma per seguir virtute e conoscenza. (1).
    - « Chiamavi il cielo e intorno vi si gira
  - « Mostrandovi le sue bellezze eterne,
  - E l'occhio vostro pur a terra mira. (2).
    - ....e batti a terra le calcagne
  - « Gli occhi rivolgi al logoro che gira,
  - · Lo regge eterno con le rote magne. (3).
    - · O gente umana per volar fu nata,
  - · Perche a poco vento così cadi? (4).

<sup>(1)</sup> Inferno XXVI, 116.

<sup>(2)</sup> Purgatorio XIV 140.

<sup>(3)</sup> Purgatorio XIX 61.

<sup>(4)</sup> Purgatorio XII, 95.

La vita dell'uomo è un mare; il porto il Cielo; ar quale bisogna continuamente vogare coi desideri e coll'opere, affinche poi non si ribatta il mal tardato remo. (Purg. XVII 87).

La vita non è che una selva oscura ed erronea (Inferno I, I, Convito IV 24); una assai picciola vigilia dei mostri sensi; (Inf. XXVI 113.) non è che una milizia; (Parad. V. XXV 37); un viaggio all'eternità; (Inf. X 132 Canzone X VIII 2) un cammino corto, che al termine vola; (Purg. XX 38) un correre alla morte; (Purg. XXX III 54): onde acconciamente nel canto XI del Purgatorio, V 19., le anime purganti dopo aver pregato: Nostra virtu..... Non spermentar con l'antico avversario. Ma libera da lui che si la sprona; soggiugnevano: quest'ultima preghiera. Signor caro. Già non si fa per noi che non bisogna, Ma per color che dietro a Noi restaro.

- La città vera, ferma e stabile, destinata da Dio alle anime, è il Paradiso: o frate mio, ciascuna è cittadina di una vera città: ma tu vuoi dire, che vivesse in Italica peregrina. (Purg. XIII 94).
- Ciascuna cosa massimamente desidera la sua perfezione, e in quella s'acqueta ogni suo desiderio e per quella ogni cosa è desiderata. E questo e quello desiderio, che sempre ne fa parere ogni dilettazione umana; che nulla dilettazione è si grande in questa vita, che all'anima possa torre la sete, che sempre lo desiderio, che detto è, non rimanga del pensiero. (Convito III 6).

E questa sete appunto perchè naturale, è perpetua (Paradiso II 19).

Mai non si sazia, se non alla fonte dell'Eterno vero; (Parad. IV 126) ivi solo si queta l'anima nostra (Convito III 15).

L'unico bene dell'intelletto. (Inf. III 18 Convito II 14). Il sommo intelligibile è Dio: (Convito IV 22) esso solo il principio della pace: Vita nuova 8. 25 la nostra beatitudine somma: Convito IV 22, l'ultimo desiderabile; Convito IV 12; il termine ultimo del sommo bene dell'uomo: Convito IV 12. In Dio solo raccoglie tutto il bene, ed ogni altro bene fuori di Lui è difettivo Parad. XXXIII 103.

Lume non è, se non vien dal Sereno, Che non si turba mai, anzi è tenebra, Od ombra della carne, o suo veneno. (1)

<sup>(1)</sup> Parad. XXX. 63.

Ciò che non muore e ciò che può morire Non è se non splendor di quella idea Che partorisce, amando, il nostro Sire. (1).

Che ciascun ben che fuor di lei (dell'essenza divina) si trova Altro non è che di suo lume un raggio. (2)

- L'uomo considerato nella sua mortale condizione sulla terra non è, egli è vero, più che un difettoso insetto, ma, compiendosi la sua formazione, gli verranno dati ali per volare verso il Bene Supremo. Noi non siamo che vermi, ma vermi da cui usciranno le angeliche farfalle (Par. X. 124).
- L'uomo dunque dev'essere denominato dalla ragione, e non dal senso, nè da altro che sia meno nobile, onde quando si dice: vivere, si dee intendere usare la ragione, che è una special vita, ed atto della sua più nobile parte. Epperò chi dalla ragione si parte, e usa pur la parte sensitiva, non vive uomo, ma vive bestia (convito II. 8)

Vivere nell'uomo è ragione usare. Dunque se vivere è l'essere dell'uomo, e così da quello uso partire è partire da essere, e così è essere morto. E non si parte dall'uso della ragione chi non ragiona il fine della sua vita? e non si parte dall'uso della ragione chi non ragiona il cammino che far dee? Certo si parte... e ciò si manifesta massimamente in colui che ha le vestigie innanzi e non le mira.... o levando l'ultima potenzia dell' anima, cioè la ragione, non rimane più uomo, ma cosa con anima sensitiva solamente, cioè animale bruto (convito IV. 7)

Ma la maggior parte degli uomini vivono secondo senso, e non secondo ragione, a guisa di pargoli; e questi cotali non conoscono le cose se non semplicemente di fuori, e la loro bontade la quale a debito fine è ordinata, non veggono, perchè hanno chiusi gli occhi della ragione, i quali oltrepassano senza vedere quel fine, cui la bontà è ordinata, onde tosto veggiono ciò che possono, e giudicano secondo la loro veduta.... questi cotali tosto sono vaghi, e tosto sono sazii; spesso sono lieti, e spesso sono tristi di brevi dilettazioni e tristizie; e tosto amici, e tosto nemici; ogni cosa fanno come pargoli; senza uso di ragione. (convito I. 4).

 Uomo, da sè virtù fatta ha lontana, uomo non già, ma bestia che non somiglia. O Dio, qual maraviglia voler cadere in

<sup>(1)</sup> Parad. XIII. 52.

<sup>(2)</sup> Parad . XXVI. 32.

servo di Signore! O verde vita in morte! (canzone XVIII. 2,) Servo non di Signor ma di vil servo si fa, che da cotal Signor si stacca (canzone XVIII. 3).

È questo, Signori, l'uomo in questa terra nobilmente delineato dal nostro Sommo Poeta, cui hanno fatto plauso ed eco il Pellico, il Giraldi, il Leoni, ed il Muzio, conchiudendo tutti concordemente che se l'uomo ai suoi capricci volesse oprare, saria la maggior bestia, che vivesse.

Aquila 20 gennaio 1893.

Il Presid. Onor.
TEODORO BONANNI



### CARME

## Onde si scioglie la seduta

L'uomo nella vita è un gran mistero, Per non potersi definire il core, Il qual è or dolce e mite, or aspro e fiero.

E tra il tanto mutar nelle sue ore Passa i suoi di, e non s'avvede punto Che in continuo contrasto e vive e muore.

Talor quando si vede già esser giunto A tarda etade scorge egli l'inganno; Ma ad emendarlo ben arduo è l'assunto.

Passa così la vita in molto affanno Senza bell'opre generose e care, Che soave conforto al core danno:

E non fa mai ragion, che sono amare L'ore, che spende in passatempi sciocchi, Che posson solo patimenti dare;

S'egli chiusi non ha di mente gli occhi, Può ben veder con suo pacato spirto, Come son vani i balli, i teatri, i cocchi.

E se vuole acquistar di gloria il mirto, Vada sommesso in tutti gli atti suoi, Che il sentier di virtù suole esser irto.

Allora renderassi caro a noi Quell'uomo che benefica la gente, E lodato sarà tra' grandi eroi.

Ciascuno questa veritate sente; Ma pochi son, che pongono ad effetto Quello, che per sè stesso è assai evidente. Ognuno amico debb'esser del retto, Perché questo è che tornar dee gradito A chiunque ha vera religione in petto.

Giusto è colui, che senza averne invito Fa quel che torna a tutto il mondo caro, E non giudica niun tal atto ardito.

E dall'esempio de' devoti imparo, Che virtute verace è solo quella, Che fassi con lo spirto non avaro;

Ed essa splenderà qual alma stella, Perch' è compagna d'ogni puro e santo, Lodasi sempre mai da ogni favella.

E chi l'osserva ben non dassi vanto Di cosa rara prediletta e buona; Ma d'osservarla si diletta tanto.

Così far suole la gentil persona, Che s'adempie al dovere a lui commesso, E nulla par che dal suo lato dona.

Ed egli così ha pace con sè stesso, Non ha mai i perfidi rimorsi al core, Che si tormentano l'un l'altro sesso.

Questa vita tutt'è di dolce amore, Che debbe aver l'un uom verso il simile Senza commetter ciò, che face orrore.

E così ognun viver dovrebbe umile Senza jattanza, ovver disprezzo altrui, Per giungere all'etate più senile.

Questo ben si grande aportossi a nui La venuta di Cristo in questa terra, Che si arricchì tutti gli amici sui

Folle dunque è colui che face guerra Coll'eterno äutor dell'universo, Che vede tutto ciò che il mondo serra. Niuno sià mai un empio, nè un perverso A negar ciò, che il savio pur confessa, Se non vuol divenire spirto perso.

E nostra vita essere dee sommessa All'alta idea d'un Crëatore giusto, Che amar ci vuole senza farci pressa.

Non è giudizio d'ogni bell'imbusto Quello che vuol negare il sommo Dio, Che il savio vede quanto sia ingiusto?

Eppure il mondo che si male ordio, Ha quello strano vezzo di negare Il Signor vero d'ogni buono e mio:

Ma nessun'onta al sommo Dio può fare; Poichè E' non ha bisogno dell'omaggio Di chi non vuole il nome suo onorare,

Ma si badi d'ognuno al terren viaggio; Perocchè per capriccio farsi male: Non reca alcuno al trasgressor vantaggio.

E' sará reputato un animale, Anco i tristi lo biasimano ognora, E a nessuno di sua salvezza cale.

Ma colui che virtude ama ed onora, Che s'incammina per le vie del bene: In questa breve vita non s'accora:

Egli nutre la bella e dolce spene Dell'avvenir nelle promesse eterne E sfuggirà le minacciate pene.

E benchè il vero, ben non si discerne Ottenebrato l'uomo dalla carne, In Dio pur spera la salvezza averne.

Tutti i suoi doni son per dedicarne Al suo servizio, a cui ognor c'invita Senza svogliati mai essere e mostrarne. A chi un'offerta cotal è gradita S'umilii e s'annïenti innanzi al trono Di chi è il nostro tesoro e nostra vita:

Ed Egli a chi s'umilia dà il perdono, E dimentica tutto il reo passato; Poiché quant'è grande altrettanto è buono

Il Signor nostro in alto ciel bëato.

Catania 16 luglio 1893.

V. LA ROSA



# APPENDICE

## LUOGHI PROYENZALI NELLA DIYINA COMEDIA

Nel Canto IX dell' Inferno si legge:

Si come ad Arli ove il Rodano stagna.

Arles è città della Provenza, celebre per la bellezza delle sue donne, per la sua Venere, cantata in istrofe si delicate dal poeta Aubanel (tradotte or non è molto dall'illustre Tommaso Cannizzaro di Messina). L'antica Arelas dei Romani è posta sul luogo ove il Rodano ed il mare riuniscono le loro acque. Di qui il richiamo del poeta, che trova poi riscontro nell'altro verso:

Si come a Pola presso del Quarnaro.

Della città di Arles s'intrattiene assai brillantemente il De Beauregard nell'opera: Promenades dans la ville d'Arles et dans ses environs (Aix 1889). Oggi, decaduta dall' antico splendore, conserva ruine importanti, come l'Anfiteatro, che assistette ai ludi dei gladiatori, l'obedisco, il Circo romano, il teatro antico, il Foro, gli acquedotti, il palazzo di Costantino e di più moderni edifici, la chiesa di S. Trofinico, il suo chiostro ed i poetici Aliscamp (il cimitero).

Dante si serve della città di Arles e del delta del Rodano per paragonare il luogo sparso di tombe degli eresiarchi alla campagna provenzale.

In questa occasione è pure citato il fiume Rodano.

Nel C. XI si dice:

E però lo minor giron soggella Del segno suo e Sodoma e Caorsa E chi spregiando Dio col cor favella:

ove è nominata Caorsa o Chaors. È questa una città della Guascogna celebre pei suoi vini. Al tempo di Dante, dice il Bianchi, esistevano in questa città molto usurai, puniti dal poeta nel suddetto girone, e caorsino era divenuto sinonimo d'usuraio. Soggiunge il Blanc nel suo vocabolario dantesco—Firenze 1859, pag. 75—che non è da ritenersi l'interpretazione di alcuni che per Caorsino possa intendersi la famiglia Corsini di Firenze.

Nel C. XXIX si parla del Castello di Altaforte (Hautefort). Era questo un castello del trovatore Bertram de Born, e sorgeva in Guascogna. Oggi esiste nello stesso sito l'omonimo villaggio, nel dipartimento della Dordogna.

Dice il poeta:

Tu eri allor sì del tutto impedito Sovra colui che già tenne Altaforte Che non guardasti in là, si fu sparito.

Il nome del castello è fatto per indicare il suo possessore, il celebre trovatore incontrato dai poeti nel C. presente in sì tremenda guisa malconcio. E tale è stata l'impressione che Dante ne ricevette, da non por mente alle altre anime che Virgilio gli mostra.

Nel Purgatorio troviamo a C. VII.

Onde Puglia e Proenza già si duole.

Proenza sta qui per Provenza e sotto questa forma si rinviene nel linguaggio antico. Questa bella regione è compresa fra le Alpi ed il Rodano, ma col nome di Provenza si suole intendere d'ordinario tutto il mezzogiorno della Francia. Il poeta richiama i fatti del malgoverno dei discendenti di Carlo I, che facea dolere Puglia e Provenza.

Nel C. XVIII:

E Cesare per soggiogare Ilerda Punse Marsilia È questo il nome latino della fiorentissima città di Marsiglia la seconda della Francia, ricca e commerciale.

Questo esempio tratto dalla storia è citato dal Poeta come prontezza e istancabilità nelle umane faccende. A C. XX è nominata la Guascogna, grande regione al sud ovest della Francia, patria di tanti trovatori, a proposito della così detta dote provenzale.

A c. XXVI si legge:

Che quel di Lemosi credon che avanzi

Celebre verso ove si parla di Limoges capitale Limosino e patria di Girault de Borneil, il quale fu preferito ad Arnaud Daniel.

Nel Paradiso si hanno alcune citazioni di luoghi provenzali nel c. VI:

E quel che fe' da Varo insino al Reno Isara vide ed Era e vide Senna Ed ogni valle onde il Rodano è pieno.

Questa terzina si riferisce alle imprese di Cesare, che ebbero appunto per teatro la valle del Rodano e son nominati il Varo, fiume che oggi è confine tra la Francia e l'Italia, l'Isara o Isère fiume del Delfinato e l'Era o Saône, ambidue, questo ultimo affluente del Rodano.

Ed ancora del Rodano si parla nel c. VIII e della Sorga, la celebre sorgente cantata dal Petrarca:

> Quella sinistra riva che si lava Di Rodano, poich' è mista con Sorga. Per suo signore a tempo m' aspettava

La circollocuzione usata nei primi due versi indica la Provenza. Carlo Martello, ch' è il protagonista del canto, intende dire che la Provenza l'aspettava come suo signore.

Palermo 5 settembre 1893.

F. PORTAL

#### TEODORO BONANNI

# IL VI. CENTENARIO DELLA INCORONAZIONE AL PONTIFICATO

Nella Chiesa di S. Maria Di Collemaggio

nella città dell' Aquila -

di S. PIETRO CELESTINO PAPA V.

nel giorno 29 di agosto 1294.

L'Egregio cav. Bonanni, uno dei benemeriti cultori di Dante nell'occasione del sesto centenario di S. Pietro Celestino ha reso un singolare omaggio non solo al santo, ma altresì al nostro Dante; e però non possiamo a meno, che tributargli le più larghe lodi. Per altro il suo lavoro è dotto quant'altro mai, e mentre loda il santo, difende Dante da una grave accusa di alcuni interpreti, che lo mostrano poco riverente della virtù del santo, e poco amico della verità. Egli che aveva predicato di essere timido amico del vero e voleva che la verità non fosse mai frodata dalla menzogna, come mai poteva inciampare in errore così grave di vedere un santo nell'inferno? Egli che sempre aveva gridato colla faccia levata, come mai volesse parlare oscuro per calunniare la virtù magnanima d'un santo Pontefice, che anche prima di essere canonizzato fu sempre tenuto per santo, che per godere tale fama i cardinali l'avevano innalzato al papato senza essere cardinale?

Che Dante volesse in quella terzina del canto III del suo inferno parlare di S. Pietro Celestino cioè quando dice:

Poscia ch' io v' ebbi alcun riconosciuto, Guardai e vidi l' ombra di colui, Che fece per VISTATE il gran rifiuto nol consente il carattere di Dante sommamente cattolico, nol consente il luogo stesso di ciò che tratta. Egli veramente cattolico poteva vedere nell'inferno un santo? Egli che non fu mai in Sicilia, nè negli Abruzzi non poteva conoscere un Pietro del Morrone, un eremita che abitava sin dalla prima età nel Monte Morrone a due miglia sopra Solmona. E come mai poteva vedere nell'inferno tra quei che visser senza infamia e senza lodo uno che aveva meritata la gran lode di esser vero servo di Dio ch'è il miglior servizio, che possa farsi? e come mai poteva dire essere tra gli spiriti a Dio spiacenti ed a' nemici sui?

Certamente gli uomini più accetti a Dio sono quelli che lo servono e lo contemplano e che renunciano a' vani beni di quaggiù per acquistare quelli di Paradiso.

Nè la renuncia al papato di S. Pietro Celestino appresso cinque mesi e giorni otto che sedette nella sedia di S. Pietro può attribuirsi a viltà, essendo stato piuttosto atto. degno di ammirazione e lode, perocchè così mostrò la sua somma umiltà di spogliarsi del gran manto, che non aveva mai ambito, che aveva appena accettato senza conoscerne la importanza ed il peso; ma solo per compiacere a' cardinali che gli avevano personalmente comunicata la elezione, ma provato quel ch'era, e massime in quei tristi tempi di sconvolgimenti e dissolutezze, fece al possibile per uscirne e tornare alla beatitudine della vita contemplativa e di pace, non che quiete nel suo eremo.

Se egli avesse voluto tacciare di viltà e vedere un santo nell'inferno, avrebbe rafforzato tale giudizio facendolo ripetere a Bonifacio VIII nel canto XXVII dello stesso inferno, quando costui per determinare il Conte Guido di Montefeltro a dargli il fraudolento Consiglio gli promise il perdono del suo peccato, dicendogli:

Lo ciel poss' io serrare e disserrare, Come tu sai, però son due le chiavi Che il mio antecessor non ebbe care.

Questo dunque è il vero giudizio, che fece Dante di quel santo uomo che disprezzò il pontificato, per tornare ad una vita migliore che aveva per molt'anni gustato e gli era sempre sembrata più cara, perchè gli faceva godere innanzi tempo della beatitudine celeste che spesso tra le pompe, ancoracchè sacre, non può godersi.

Pertanto è da conchiudere, come conchiuse con parecchi altri

autorevoli interpreti il chiarissimo cav. Bonanni, che Dante in que' versi voglia alludere a un nominato capo di fazione di Firenze, il cui rifiuto ad accettare l'incarico era stato di grave danno alla parte ghibellina, e perciò anche a lui, che indegnato di tanto ingiusto rifiuto conosce e vede nell'inferno un sì vile uo mo

Catania nel giugno 1894.

V. LA ROSA



#### Onorando Signor Presidente,

L'usanza omai invalsa in tutte le città d'Europa de' torneamenti delle corse e delle caccie de' cavalli e l'esorbitante prezzo di questi che più volte furono vincitori nella perigliosa gara, mi invogliò e mi incoraggiò a commentare quelle stanze della Gerusalemme di Torquato Tasso, in cui parlasi del quadrupede più nobile, più generoso, più utile e caro all'uomo, vo' dire del cavallo.

Primamente parlerò delle migliori qualità di questo. Secondamente degl'immortali cantori che ne fecero menzione aggiuntevi le debite osservazioni. In fine per unire l'utilità colla dolcezza dirò della maniera di ben tradurre da un idioma all'altro e tutto ciò a giovamento e diletto dei giovani studiosi.

Egregio signor Presidente avrò a sommo favore, s'Ella concederà che s'inseriscano nel nono volume degli atti della nostra Accademia oltre i cenni intorno al cavallo due discorsi che lessi nell'occasione della solenne distribuzione de' premi agli alunni ed alle alunne delle scuole classiche ed elementari della città di Valenza sul Po, ove fui parecchi anni Direttore di quel Ginnasio e Convitto pareggiate ai regii,

Perdoni il temerario ardire di accoppiare anche questa volta il mio oscuro nome a quello di V. S. che da gran tempo chiaro venerato e caro suona nella classica e gloriosa terra Che Appenin parte e il mare e l'Alpi serra.

Goda buona salute, e ricambi d'amore.

Lobbi d' Alessandria nell'aprile del 1893.

Il suo aff.mo

G. B. TESTERA

Al Chiarissimo ed Ill.mo Signore Avv. Vincenso La Rosa, Presidente della Accademia Dante Alighieri in Catania

### Sig. Collega riverito,

V. S. vuol sempre onorare il mio nome offrendomi i suoi pregevoli lavori che io gradisco ed ammiro. E però non fa d'uopo che mi raccomandi d'inserirsi ne' volumi degli atti, quando essi sono degni del pubblico plauso, ed io per contrario debbo esserle gratisssmo dell'amore che porta all'Accademia, che si è mostrato uno dei più caldi e benemeriti promotori di essa, sicchè se avesse avuto l'Accademia una diecina de' pari suoi sarebbe assai più fiorente di quella che è, poichè spesso ho da dolermi che taluni vaghi d'avere il diploma non curano punto l'incremento di essa, ma ne vivono affatto alieni e dimentichi, come se non fossero stati mai soci, e si rendono sordi agl'inviti.

Usanza di vero rea ed indegna degli uomini colti e civili, che non vogliono concorrere alla prosperità d'una Istituzione, che a giudizio di molti, è utile e cara. Ma tal sia di loro. Io ad ogni modo dovrò stimare e rispettare que' pochi che sono zelanti dell'onore dell'Accademia, e a questi benemeriti rendere grazie e lodi per sì fatto loro animo costante e benefico.

Accolga adunque V. S. Ch.ma il mio animo grato e riconoscente alla sua affezione per l'Accademia e alla bontà che nutre per me, e non ci privi de' suoi favori e de' suoi nobili scritti.

Catania, 15 mággio 1893.

Dev.mo Obbl.mo
VINCENZO LA ROSA

Al Chiarissimo Sig. Comm. Prof. Giambattista Testera, Presidente Onorario dell' Accademia Dante Alighieri Como

# QUALITÀ DEL BUON CAVALLO

Vedi pien di magnanimo ardimento Sopra i piedi balzar ritto il destriero E nitrendo afidar nel corso il vento V. Monti nella Bellessa dell'Universo.

Prendi a cuore non men l'armento equestre E tutti i tuoi pensier spendi in colui Nel quale insin da tenerel ponesti La principal speranza della razza Di generoso genitor progenie Mutar lo vedi alteramente i passi; Con facile suodar l'agile pianta Move prima per via, primo s'attenta L'onda a guardar di minaccioso fiume; Non lo spaventa il suon di ponte ignoto Nè vano altro fragore, alta cervice Picciol capo alvo stretto ed ampia groppa E ben nerbuto l'animoso petto Il baio e lo stornello è bel colore Vile di tutti il cenerino e il bianco.

Virgilio nelle Georgiche (1)

Grande il cavallo e di misura adorna Esser tatto dovvia quadrato e lungo Levato il collo, e dove al petto aggiunge Ricco e formoso, e s'assomiglia al serpe Corte l'acute orecchie, e largo e piano Sia l'occhio e lieto, e non intorno cavo, Grandi e gonfiate le fumose nari, Sia squarciata la bocca e raro il crine,

<sup>(1)</sup> Si tralascia il testo per amor di brevità.

Doppio, eguale spianato e dritto il dorso L'ampia groppa spaziosa, il petto aperto, Ben carnose le cosce, e stretto il ventre Sian nervose le gambe asciutte e grasse Alta l'unghia sonante cava e dura Corto il tullon, che non si pieghi a terra Sia rotondo il ginocchio, e sia la coda, Larga, crespa, setosa, e giunta all'anche Nè fatica o timor la sumova in alto. Poi del vario vestir quello è più in pregio Fra i miglior cavalier che più risembra Alla nuova castagna allor che scioglie Dall'albergo spinosa, e in terra cade Agli alpestri animai matura preda Pur che tutte le chiome, e il piede in basso Al più fosco calor più sieno appresso Poi levi alte le gambe e il passo snodi Vago snello e leggier la testa alquanto Dal drittissimo collo in aria pieghi E sia ferma ad ognor, ma l'occhio e il guardo Sempre lieto e leggiadro intorno giri E rimordendo il fren di spuma imbianchi Al fuggir al tornar sinistro e destro Come quasi il pensier sia pronto e leve Poscia al fero sonar di trombe ed arme Si svegli e innalzi e non ritrovi posa Ma con mille seguai s'acconci a guerra Nol ritenga nel corso o fosso o varco Contro il voler già mai del suo signore. Non gli dia tema e ove il bisogno sproni Minaccioso il torrente, o fiume, o stagno, Non con la rabbia sua nettuno istesso: Nol spaventi romor presso o lontano D'improviso cader di tronco o pietra: Non quell' orrendo tuon che s' assomiglia Al fero fulminar di Giove in alto. Di quell'armi fatal, che mostra aperto Quanto sia più d'ogni altro il secol nostro Già per mille cagion là su nemico.

Luigi Alamanni nella Coltivazione

Il poemeito dell'Alamanni sulla Coltivazione, che è il suo capolavoro, c chiamato impareggiabile dallo Zanotti nel quarto della Poetica — Poemetto poi più implicato negli incidenti, più severo nella dottrina, più austero nello stile di quello del Ruccellai sulle Api. Anche il poema di questo è nello stile di tale eleganza, nell'elocuzione di tal purità, che è posto fra i più preziosi gioielli del nostro poetico tesoro.

E l'eloquentissimo Benigno Bossuet, vescovo di Meaux, che sopra gli oratori francesi com'aquila vola, parlando dell'attività dell'anima umana, dà i seguenti cenni sul cavallo....

Mirate quel cavallo ardente e impetuoso, nell'atto che lo scudiere lo conduce e doma; quanti movimenti trasordinati!

Sono essi effetti del suo ardore; e l'ardore gli vien dalla sua forza male infrenata. Ma a poco a poco si raccheta: si fa obbediente allo sprone, al freno, alla mano che lo dirige quando a destra, quando a sinistra, che lo spinge e l'arresta com' esso vuole. Alla per fine egli è domato: non fa più di quello che da lui si vuole: sa andar a passo: sa correre, ma non più con quella attività che lo sfiniva, e per lui l'obbedienza sua era ancor disobbedienza—L'ardor suo si è cangiato in forza; o piuttosto, giacchè cotesta forza stava in qualche modo nell'ardor suo, esso ora obbedisce a regola. Osservate. Non è distrutta, ma si va regolando. Non più sproni, e già quasi è superfluo il freno. Il focoso animale ad un leggiero movimento della briglia, che non è altro che il cenno della volontà dello scudiere, è avvertito piuttosto che costretto: e l'animale, indocilito, non fa più direi quasi, che ascoltare. L'azione sua è strettamente unita a quella di chi lo conduce, e non v'ha più che una sola e medesima azione.

Stanza 29. Canto 20.

Sembra d'alberi densi alta foresta L'un campo e l'altro, di tant'aste abbonda Son tesi gli archi e son le lance in resta; Vibransi dardi e rotasi ogni fionda: Ogni cavallo in guerra anco s'appresta; Gli odi e il furor del suo signor seconda: Raspa, batte, nitrisce e si raggira; Gonfia le nari, e fumo e foco spira.

TORQUATO TASSO

Piena d'armi, d'insegne, di cavalli E di schierati fanti e di squadroni Si vedea la campagna.

VIRG. En.

Ardita metafora: meglio il Tasso.

E il signor dell'altissimo Canto così descrive un campo di battaglia:

Irto era tutto il campo (orrida vista! Di lunghe aste impugnate, e il ferreo lampo Degli usberghi, degli elmi e degli scudi Tutti in confuso folgoranti e tersi Facea barbaglio agli occhi, e stato ei fora Ben audace quel cor che vista avesse Tranquillo e lieto la crudel contesa. Se rumor d'armi da lontano ascolta, Membro non ha che tenga fermo, vibra Gli arguti orecchi, e per l'enfiate nari Soffia di foco mal compreso un vampo. Squassa talor la folta chioma, e poi Cader la lascia sulla destra spalla. Una duplice spina ascosa corre Per lo piano del dosso, il suol risuona Al forte scalpitar del piè di corno.

VIRG. Geor.

Ma che stupor le cotant' ire accende L'alme guerriere? Ogni destrier rassembra Che spiri foco, e che la pugna agogni: Smalta il molle terren di bianche spume, E quasi al corpo del signor unito Par che dei sdegni suoi tutto s'informi: Tutti vedono i freni, e la battaglia Col feroce nitrir chiedono a prova; S'ergono in alto, e i cavalier sul dorso Scuotono impazienti.

STAZIO nella Tebaide

E Valerio Flacco nel lib. 2. dell'Argonautica.

Ai rimproveri amari, e ai detti acerbi Tale s'accese il gran figliuol d'Esone Quale al fier Marte ed alle pugne avvezzo Destrier feroce, che di lunga pace Ne' più quieti tempi i freschi prati Preme, e con lieto piede, e breve corso Si torce in rozzi e mal formati giri; Le chiome però scuote, alza gli orecchi, E il freno brama e il cavalier sul dorso, Se bellico romor, e di guerriera Quasi obliata tromba il suono ascolta

Valerio Flacco nell'argonautica

## Il Berni nel Canto 16 parte 2 dell'Orlando Innamorato:

Come il figliuol del generoso armento, Che lungi senta dell'arme il romore, Non sa star fermo e pel desio, che ha dentro, Se gli veggan tremar le membra fuore, E le mobili orecchie vibra al vento; Soffia poco pel naso il troppo ardore, E la chioma in sul collo erta si leva.

## Il medesimo nel C. 24.

Quando la tromba e l'aspra orrenda festa Dell'armi suona e sveglia il crudo gloco, Il buon corsier superbo alza la testa Levato in piedi e sbuffa fumo e foco; Gli orecchi e i crini squassa zappa e pesta, E salta in qua e in la, ne trova loco; Traendo calci a chi se gli avvicina: Ciò che trova, fracassa, urta e rovina.

## Il Valvasone nell'Angeleide:

Quai feroci destrieri anzi le mosse, Che ad or ad or stanno aspettando il corso: Zampa altri, altri nitrisce, altri le scosse Chiome si pande per lo mobil dorso: Brace son gli occhi, e nuvolose e rosse Fiamme spiran le nari: il duro morso Suona tra' denti e li ritiene appena Che non s'avventin nell'aperta arena. E Ippolito Pindemonte così descrive la malizia del cavallo:

Qual giovin destrier se fuor di stalla, Spezzati i nodi, usci nel prato; e i servi Ver lui pronti si slanciano. s'arresta; Infingendosi il tristo ed anche l'erba Talor si mette a pascolar: ma come La man già sopra si vede, squizza Subito e sbalza, e in uu istante tutto Dietro l'agile piè si lascia il campo.

Che il cavallo provi dolore nella sconfitta, gioia nella vittoria e che partecipi ai sentimenti dell' uomo che lo governa, è un fatto osservato dal celebre Buffon, ed esposto con eloquenti parole:

« Aussi intrépide que son maître, le cheval voit le peril et l'affronte: il se fait au bruit des armes, il l'aime, il le cherche et s'anime de la même ardeur; il partage aussi ses plaisirs, à la chasse, aux tour nois; à la course il brille, il etincelle. »

Intrepido quanto il suo padrone, il cavallo vede il pericolo e lo affronta: Egli si avvezza al romore delle armi, se ne compiace, lo cerca, e si anima dello stesso ardore; prende ancora parte ai suoi piaceri, alla caccia, ai tornei, alla corsa brilla e scintilla.

## Il nostro Tasso nel canto 16:

Qual feroce destrier, che al faticoso Onor dell'arme vincitor sia tolto, E lascivo marito, in vil riposo Fra gli armenti e ne' paschi erri disciolto, Se il desta o suon di tromba, o luminoso Acciar, colà tosto annitrendo è volto: Già già brama l'arringo, e l'uom sul dorso Portando, urtato riurtar nel corso.

Comparazione simile in alcuna parte a quella di Ovidio nel 3 delle Metamorfosi:

. . . . . . . . . Come all'armi Destriero avvezzo, allor che con canoro Squillo die' i segni la guerriera tromba. Il Voltaire, nell' Henriede C. 8, tolse ad imitare la stanza del Sorrentino Poeta:

> Qual superbo corsier nei traci campi Ai lieti paschi intento, se di tromba Ode lo squillo, ch'animoso il renda, L'erba abbandona e volge il piede in fuga; Indocile, inquiete, tutto acceso Di marzial foco, dati al vento i crini Dell'altera cervice, e al fren restio Balza sull'erba e, più che correr, vola.

#### PIETRO ANTONI

Qui mi cade in acconcio una rilevante osservazione — Fortissimo giudizio si è portato sulla imitazione degli autori, conciosiachè nulla sia di più pericoloso negli esercizii letterari, più facil cosa essendo copiare gli autori che imitarli, i quali avendo scelto le bellezze naturali presentano una imitazione già compiuta; e chi viene dopo, non può che ripeterla—Per lo che alcune bellezze che in Omero sono imitazioni di natura diventano quasi copie in Virgilio o in Tasso o in altri venuti dopo, come, per citare un esempio, è la famosa descrizione del cavallo, e dallo stesso Omero dal libro 6 dell' Iliade, quasi senza mutar parola ripetuta nel 15 in questo modo, cioè copiando sè stesso.

Nel lib. 6:

Come destriero che di largo cibo Ne' presepi pasciuto, e a lavarsi Del fiume avvezzo alla bell'onda, alfine Rotti i legami per l'aperto corre Stampando con sonante ugna il terreno; Scherzan sul dosso i crini, alta s'estolle La superba cervice, ed esultando di sua bellezza, ai noti paschi ei vola Ove amor d'erbe o di poledre il tira.

### E nel 15:

Come destrier di molto orzo in riposo Alle greppie pasciuto, e nella bella Uso a lavarsi correntia del fiume, Rotti i legami, per l'aperto corre insuperbito, e con sonante piede Batte il terren; sul collo agita il crine, Alta estolle la testa, e baldanzoso Di sua bellezza, al pasco usato ei vola; Ove amor d'erbe il chiama e di poledre.

E se può dirsi avere Omero rubato a se stesso, Ennio, Virgilio, Tasso e Metastasio tolsero l'imagine da chi la prima volta l'aveva ritratta dalla natura: ne dispiaccia leggere le loro descrizioni:

### Ennio:

Come il destrier, che dal presepe addotto All'aere aperto, disdegnoso e vago Di libertà, l'odiata briglia infranse. Sublime il petto pei cerulei campi, Pei prati lieti di fresch'erbe e molli Tiene suo corso, e a un tempo la criniera Spesso agitando, per lo spirto anelo Versa dal labbro biancheggiante spuma.

DOTT. P. ANTONI

## Virgilio nel lib. II: ·

Dalla rocca scendea che da' presepi
Sciolto destriero esce ruzzando in campo,
O ch' amor di giumente, o che vaghezza
Di verde prato, o pur desio lo tragga
Del noto fiume, che sbuffando freme,
E ringhia e drizza il collo e squassa il crine:

#### Il Tasso nel C. 9.

Come destrier che dalle regie stalle, Ove all'uso dell'arme si riserba, Fugge, e libero alfin per largo calle Va tra gli armenti al fiume usato, o all'erba. Scherzano sul collo i crini, e su le spalle Si scuote la cervice alta e superba; Suonano i piè nel corso, e par, che avvampi Di sonori nitriti empiendo i campi. E il Metastasio nell'Alessandro, in cui trovasi la grazia greca, la maesta latina, l'eleganza italiana, dice:

Destrier che all'armi usato
Fuggi da chiuso albergo;
Scorre la selva e il prato;
Agita il crin sul tergo,
E fa co' suoi nitriti
La valle risonar
Ed ogni suon che sente.
Crede che sia la voce
Del cavalier feroce
Che l'anima a pugnar

Virgilio tradusse egregiamente la similitudine del Meonio Cantore applicandola a Turno; ma, come osserva Pope, essa conveniva più a Paride, il quale erasi abbandonato all'ozio, che a Turno giovane ardito e feroce, e che solo andava alla guerra—Il Cesarotti poi intorno a questa similitudine nelle sue annotazioni all'Iliade dice: Il dotto e ingegnoso signor Mattei fa un ragguaglio esatto e giudizioso di tutti i poeti che imitarono questo luogo di Omero, al quale da la preferenza sovra gli altri—Ennio fu il primo tra i Latini, che uso questa comparazione, e la espresse nel suo stile un po' rozzo, ma schietto ed energico.

Non so però credere al Mattei che Virgilio avesse voluto far cambio del suo Tandem liber equans (e molto meno della sua bella espressione Campoque aperto) colle voci greche Statos (Cavallo da stalla) e acostésas (pasciuto d'orzo) e penso che quando anche la lingua latina gli avesse somministrato de' termini equivalenti, egli avrebbe lasciati senza pena ad Omero-Osserva e aggiustatamente il nostro critico che il Tasso non fu molto felice nella sua imitazione—Egli per verità nobilita il vocabolo di stalle coll'epiteto di regie, ma poichè il suo Cavallo, come si esprime il poeta, era colà riserbato all'uso dell' arme, le particolarità tratte dalla comparazione omerica, voglio dire l'andare tra gli armenti, e al fiume usato e all'erba, sono qui tanto male applicate, quanto sono a proposito presso il Cieco di Smirne, trattandosi di Paride-Giova però anche di osservare che la comparazione del Tasso è meglio appropriata che quella di Virgilio, riferendosi ad Argillano, che era restato sino allora ritenuto in prigione; come pure questo poeta aggiunse ai suoi modelli qualche tratto di maggiore evidenza.

Il Metastasio, rappresentando il carattere del Cavallo guerriero, abbelli, la pittura con una imagine felicissima e tutta sua.

Ma Metastasio, aggiunge a ragione il Mattei, Tasso, Virgilio, Ennio e Omero scompaiono tutti a petto dell' Ispirato scrittore del libro di Giobbe, Capo 39—Vediamolo nella versione della Vulgata, del Diodati, del Martini, del Rezzano, del Visetti e del Barelli.

Numquid praebebis equo fortitudinem, aut circumdabis collo cius hinnitum? Numquid suscitabis eum quasi locustas? Gloria narium eius terror-Terram ungula fodit, exsultat andacter; in occursum pergit armatis; Contemnit pavorem, nec cedit gladio-Super ipsum sonabit pharetra, vibrabit hasta et clypens-Fervens et fremens sorbet terram, nec reputat- tubce sonare clangorem-Ubi audierit buccinam, dicit: Vah-Procul odoratur bellum, exhortationem ducum et ululatum exercitus—Hai tu data la forza al cavallo? hai tu adorna la sua gola di fremito? Lo spaventerai tu come una locusta? il suo magnifico annitrire è spaventevole-Egli raspa nella Valle, si rallegra della sua forza, esce ad incontrar l'armi-Egli si beffa della paura, e non si spaventa, e non si volge indietro per la spada—Il turcasso, e la folgorante lancia e lo spuntone gli risonano addosso-D' impazienza e di stizza, pare ch'egli voglia trangugiar la terra; e non può credere che sia il suon della tromba-Come prima la tromba ha sonato, egli dice Aha, Aha: da lontano annasa la battaglia, lo schiamazzo de' capitani, e le grida dell'esercito.

### GIOVANNI DIODATI

Sarai tu che darai fortezza al Cavallo e la sua gola empierai di nitriti? Lo farai tu saltellare come le locuste? La maestà delle sue nari ci atterrisce—Scalza la terra colla zampa, saltella con brio, va incontro agli armati; disprezzatore di paura, nol ruttiene la spada.

Sente sopra di sè il rumor del turcasso, il vibrar delle lance, e il moto dello scudo—spumante e fremente si mangia la terra, nè aspetta che suoni la tromba—Sentita ch'egli ha la tromba, dice: Bene sta. Sente da lungi l'odor di battaglia, le esortazioni de' capitani, e le strida delle milizie.

MARTINÏ

Forse il destriero, per tua man guernito,
I fianchi e il collo di virtù robusta,
Mostrerà col magnanimo nitrito
Da generoso ardir l'anima adusta?
Forse ad un lieve minacciar col dito
Fuggirà come celere locusta?
Quando avvien, che alla pugna ei si prepari,
Sbuffa terror dalle orgogliose nari.

Percote il suol colla ferrata zampa,

Morde il fren, scote il crin, s'incurva e s'alza,
In un luogo medesimo orma non stampa,
Ardimento e furor l'agita e sbalza;
Corre e affronta l'ostil schiera, che accampa,
Sprezza il timor, arme ed armati incalza,
E fa sonar nel violento corso
Scudo, faretra e strai scossi sul dorso

Impaziente e di sudor fumante
Così precipitoso si disserra,
Che non aspetta udir tromba sonante,
E par nel corso divorar la terra
Dove sente romor di spade infrante,
Colà, dice fra sè, ferve la guerra;
E de' duci gli sembra udir le voci,
E gli ululati dei guerrier feroci.

REZZANO

Tutto egregiamente ma quel confronto tra le espressioni de' due ultimi versi è il *procul odoratur bellum* del Sacro Testo? Meglio il Visetti e il Barelli.

Forse al cavallo tu forza darai?
O per lo collo gli porrai il nitrito?
O di locuste a guisa il desterai?

Fregio è il terror di sue narici; ardito Col piè ferrato il suol batte, e festante Vassi incontro lo stuol d'armi munito.

Paura sprezza, nè di trarre avante Ristà per lampeggiar d'acciaro nudo; O se faretra sovrà lui sonante Scuote il buon cavalier, ed asta e scudo, Ferve egli e freme, ed il cammin divora Senza invito di tromba al fero ludo

Ode le trombe poscia, e si rincora Alle voci dei duci e all'ululato Di chi fa guerra, cui da lunge odora.

VISETTI

Se' tu colui Che nelle membra del cavallo infuse La forza, e di nitriti la sua gola Nobilitò? che trasalir lo face A guisa di locusta? di sue nari Il maestoso fremito sgomenta! Scalza il terren con l'ugna: ardimentoso S' estolle: affronta l'armi, nè ritorce, Schermitor di paura, il piè dal brando Sul dosso a lui scudo, feretra e lancia Fan strepito; a spumante e irrequieto; Par che beva la terra, e che il dispetti L'indugio della tromba. Se lo squillo N' ode, s'aizza; Ah, ah! grida, e da lungi Fiuta la mischia, e il concitato impero De' capitani e l'urlo de' guerreri.

VINCENZO BARELLI, Pres. Onor. dell' Accad. Dante Alighieri

Lascio per brevità la traduzione del compianto Pietro Bernabò Silorata.

Consiglio lo studioso ad osservar bene questi riscontri, e a farne tesoro.

Per onorare semprepiù il rimpianto canonico Barelli, vero tipo, di modestia e mansuetudine, riporto di buon grado le ultime sue parole della prefazione alla classica versione del Giobbe, edita a Como nel 1891.

Ora, dice il letterato poeta e archeologo Barelli, non mi resta che far voti perche un monumento di tanta sapienza divina ed umana, il Giobbe, diventi famigliare vieppiù ad ogni classe di persone, che è il fine per cui mi sono accinto al faticoso lavoro di voltarlo nel nostro idioma.

I devoti troveranno in esso un abbondante e svariato pascolo a loro spirituale nutrimento; ed i poveri sofferenti, ai quali il li-

bro è specialmente diretto, ne attingeranno mirabile coraggio e sovrumano conforto a tollerare pazientemente i mali della vita, per quanto crudeli, che Dio sovente manda al giusto per affinare la sua virtù. Nulla in vero di più proprio dell'argomento svolto in questo libro per rassodare la costanza delle anime afflitte colla viva fede in Dio, e colla ferma speranza dell'eterna ricompensa. Ma la lettura di Giobbe può tornare di notabilissimo vantaggio a tutti, massime a' nostri tempi.

È comune il lamento che l'odierna società scarseggi di caratteri forti e virili, conseguenza funesta, ma naturale dello scetticismo dominante, che inaridisce ne' cuori il germe d'ogni azione generosa; d'onde il prevalere dell'egoismo; che rende l'uomo schiavo della materia e della cupidigia. In tempi cosiffatti l'esempio d'un uomo, qual'era Giobbe, dotato d'una tempra adamantina, che fidente in Dio, si misura imperterrito con la immane potenza del genio del male licenziato a sfogare contro di lui la sua rabbia infernale col solo divieto di spegnerne la vita, soffre con eroica costanza mantenendosi fedele a Dio, ed emerge vincitore nella lotta gigantesca, questo esempio spettacoloso non può non essere fecondo di salutevoli effettl. Chi ben lo medita, impara che la vita presente è uua palestra, e che l'uomo fu creato per un più alto destino, a cui deve tener fissa la mira: ripone la sua fiducia in Dio, che pregato, non manca di venire in soccorso all'umana debolezza, sente rinvigorirsi e nobilitarsi l'animo: si dispone ad affrontare virilmente le calamità inseparabili della vita, anche del giusto, in vista del premio eterno riserbato a chi vince, non cede per viltà; nè si estolle per orgoglio. Ma se lo studio maraviglioso di questo libro, maraviglioso non meno per sublimità di concetti e leggiadria di forme che per la importanza della materia, venisse coltivato come merita, gioverebbe non poco a ristorare eziandio le lettere, e massime la poesia, riuscita oggimai agli antipodi del posto onorato che deve ragionevolmente occupare. Un nostro poeta moderno salito in alta fama il quale nelle sue produzioni giovanili non seppe preservarsi in tutto dalle colpe del suo tempo, cita per incidenza un tale (alludendo manifestamente a se stesso) che si rifece d'animo e di studi e nel libro di Giobbe. Il vero poeta, che sente la propria dignità, e comprende l'alto ufficio dell' arte sua, dev'essere l'eco di tutto il creato che narra la gloria di Dio, e pur trattando soggetti meno elevati, deve sempre aver di mira, qual fine ultimo, il miglioramento morale dell'uomo, guardandosi

. . . . . . . . Dal profferir mai verbo Che plauda al vizio o la virtù derida.

Ecco lo scopo della vera poesia:

Iddio spirolla agli uomini Perchè ritorni a lui.

Or se vi ha speranza di un risorgimento di quest'arte divina, è nel ritorno ai grandi esemplari dell'antichità, fra i quali il poema di Giobbe, come una stella di prima grandezza nel firmamento, occupa uno de' seggi più luminosi.

Del modo di tradurre.

Molto sono errati coloro che pigliano il tradurre per uno scambio o baratto di parole, come si farebbe delle monete, mentre chi traduce deve trasferire i pensieri di una lingua all'altra, studiando di fare come in essa avesse scritto l'autore istesso. Il che non è difficile a imaginare, considerando bene addentro la sua indole, cioè il modo col quale delineò e colorò.

E traduttore migliore si stimerà colui, che ritrarrà più da presso lo stile dell'originale, senza alterare le proprietà della favella nativa. E di questa sorte traduttori non abbiamo forse da additare altro maggiore esempio del Davanzati; nella cui opera, eccetto alcune mende di bassezza, che si possono facilmente togliere, senti nel resto tutto ii nerbo e la grandezza di Tacito, massime nei libri delle storie, nell'Agricola nella Germania, dove assai meno che nei primi degli Annali fiorentizzò. Ma gli altri traduttori del cinquecento e del seicento sì de' greci sì dei latini, conservarono le proprietà della loro lingua, ma raramente lo stile degli autori rassembrarono. E circa il ben tradurre, vogliamo avvertire, che chi traduce, deve saper bene le due lingue, ma assai più importa che abbia famillare quella in cui traduce. che l'altra cui traduce. Il Monti, che meno degli altri volgarizzatori di Omero sapeva il greco, e perció chiamato Gran traduttor de traduttor d'Omero, ma più d'ogni altro aveva lo stile poetico della sua favella, se non ritrasse di quella primitiva semplicità dell'Originale, certamente fece opera che solamente può essere letta con profitto e diletto. È pregio dell' opera citare l'Epitaffio di Alessandro Manzoni sulla morte del Cantore di Ugo Basville:

Salve, o divino, a cui largi natura Il cor di Dante e del suo duca il canto. Questo sia il grido dell'età ventura, E l'età, che fu tua tel dice in pianto.

E così alcune traduzioni di prosatori greci e lalini condotte a' di nostri da uomini più intendenti della lingua ed erudizione greca e latina, che forse non erano parecchi di quei volgarizzatori cinquecentisti e secentisti, riescono meno leggibili per la forma non purissima del loro dettato; di che, per tacere d'altri possono far fede l'Erodoto del Mustoxidi, il Tucidide del Boni e del Beyron, il Livio del Mabil, il Demostene del Cesarotti e il Giulio Cesare del Cecilia.



## DELL' UTILITÀ DEI PREMI

A destare l'emulazione nulla più vale che il proporre lo splendore e la gloria de' grandi esemplari, specialmente della propria patria o nazione, e più ancora se sieno tuttora viventi: mostrare i mezzi con cui sono giunti alla loro grandezza, e animar la speranza di potere coi medesimi mezzi, o con altri agguagliarli o superarli.

GIUSEPPE IGNAZIO MONTANARI

Eletto dall'unanime consenso di questi saggi professori, i quali con amore veracemente paterno ammaestrano la nostra bennata gioventù studiosa, io godo, prestantissimi signori, adempiere dinanzi a voi l'uffizio nobilissimo, che mi venne affidato-Propenso per indole infiammato per mio proprio debito ad educare nella pietà e nello studio i cuori e le menti della tenera età. nulla cosa desiderar io poteva ne più soave all'animo mio, ne più gradita di questa: Soave, dico, e gradita essendoche, mentre dall'una parte mi si offre il huon punto di congratulare con pubblica laudazione all'indefessa sollecitudine, con che gli assennati ed operosi rappresentanti di questo illustre Municipio favoreggiano. promuovono e assecondano il bene dei buoni e classici studii: mi si apre dall'altra un campo vastissimo e piacevole ad un tempo per mettere in piena luce un' utilissima verità, la quale, a mia fantasia, è l'unica base, o certo, la più soda, onde dipende il morale edificio della giovanile educazione.

Di questa verità non mai abbastanza raccomandata ed inculcata da chi daddovero caldeggia, ama e vuole il pubblico bene voi, o egregi ascoltanti, date segno quest'oggi di essere profondamente convinti e persuasi, sì lo dimostrate, perchè mentre alcuni sacciuti novatori vorrebbero sbandire dalle scuole i premi voi tacitamente accennate, che ove manchi l'eccitamento di essi, ogni arte, industria e studio, che usar possa e sappia l'esperto educatore è giuocoforza che abortisca, e donde copiosissimo spe-

rava e attendeva il frutto delle proprie fatiche, non colga il più delle volte che poco e viziato frumento.

Se così va la cosa, o miei signori, a voler veramente, che iltirocinio dai giovani studianti percorso non riesca a mal termine, e a voler che abondi in essoloro l'amore della virtù e il desiderio del sapere, e n'abbia, quando che sia, la patria saggi insieme virtuosi e magnanimi cittadini, è cosa giovevolissima che per mano de' suoi maestrati accortamente rimeriti quei giovani che nel corso annuale dei loro studi, vinsero alla prova vuoi nella dlligenza, vuoi nel profitto e vuoi nella pietà i propri condiscepoli-Grandi, efficaci ed inconcusse ragioni abonderebbero a propugnar questo vero, massime se io, togliendo argomento da questa solenne e gioconda occorrenza, che me ne porge il destro, mi spaziassi per le gloriose ed imperiture pagine dei vari popoli, che furono o sono più rinomati, più fiorenti, più colti ed inciviliti. Ma non a tanto (che all'uopo nostro nol reputai necessario) io mi proposi di volgere quest'oggi l'intento del mio ragionare - Pago di trattare quasi in iscorcio la grandezza di questo subbietto, io non farò che porvi sott'occhio il Bene Morale, che dai premi prudentemente distribuiti si produce ne' giovani studiosi, e come di rimbalzo se ne avvantaggi la Patria-Importante e dilettevole del pari è l'assunto, che io mi prefiggo e ciò solo basterà senza manco; perchè voi di buon grado vogliate darmi ascolto colla solita docilità e attenzione,

Chiunque voglia considerare il nobilissimo scopo, a cui mirano i premi, e più la forza che hanno in se stessi di mai sempre raggiangerlo, non può almeno di altamente ammirare e levare a cielo la sapienza di quegli antichi, i quali, per accendere ne' giovani l'amore dello siudio e della pietà, fermarono per legge, che, al finire o al cominciare d'ogni anno scolastico, si dedicasse un giorno ad onorare solennemente con premi la gioventù studiosa che segnalossi-Posati osservatori dell'umana natura e caldi amatori del vero bene sociale videro e conobbero, che quantunque non sia dubbio, che il provvido Creatore abbia posto negli animi nostri due forze contraddittorie, l' una che al moto l'altra che alla quiete ne sospinge, tuttavolta il più degli uomini a questa più assai che a quella inchina-Laonde per curare nella propria ragione codesta morale infermità, per impedire cioè che gli animi giovanili, quanto mobili e attivi nel cercare e darsi sollazzo, tardi altrettanto e ritrosi nelle utili fatiche, non avversassero le increscevoli si, ma necessarie occupazioni de' primi studi, prendendo partito da quel principio, che in noi esiste, dal desiderio, vo' dire, che tutti abbiamo di maggioreggiare sui nostri simili, trovarono quei prudenti la via di quindi dedurre i più mirabili effetti e cotal via furono i premi.

Ciò posto: per ben afferrare il vero di questo asserto, io v'invito, pregiatissimi Signori, a volere innanzi tutto porre mente come questo, che dissi testè, desiderio di maggioreggiare, ingenito nell'uomo, forse in nessun altro tempo dell'età nostra più visibile appare e più manifesto che negli anni più verdi.

Non distratto il giovinetto dalle gravi e moltiplici cure, che i bisogni parte veri e parte fittizi c'impongono nell' età più ferma e robusta, spiega, direi, nel suo vergine aspetto la nudità dell'umana natura, e senza saperlo accenna di primo colpo alla solerzia e sagacità dell' Educatore i mezzi, onde bene avviarlo. Quindi avviene, che come i difetti, così le virtù si offrono nel loro primo e nativo germoglio, epperò tanto gli uni, quanto le altre facilmente si porgono, queste ad essere sviluppate e nudrite, quelli attutiti e divelti. Ora, o Signori, l'istinto o la tendenza al soprastare, elemento di sua natura potentissimo quanto altro mai ad operare di grandi cose, può essere nel giovanetto, qual più lo volete, sementa o di vizio o di virtù: di vizio, se abbandonato a sè stesso o mal coltivato, di virtù, se fiancheggiato e sovvenuto da provvida mano ed esperta.

Osservate, scrive il celeberrimo Mario Pieri Corcirese, quei due fanciullini, che appena sanno formare tre parole: messi in faccia l'uno all'altro, con quale occhio attento, vigile e quasi sospettoso si vanno squadrando, come raffrontano insieme la loro figura, le loro vesti e più anche le carezze e le accoglienze, che loro fanno le madri, non è in essi evidente il vincersi l'un l'altro? E questo desiderio di primeggiare, soggiungo io, veramente istintivo nei teneri bambini, di quanto non cresce ed ingagliardisce ratto che pervenuti siano a quella età, che la ragione comincia a far uso di sè medesima? l'istinto, stato fino a quel punto uno slancio nulla più che naturale, diventa allora meno inconsiderato, se vi abbella, ma più forte d'assai, perchè soccorso da questa potenza, ch'è propria tutta ed unicamente dell'uomo, e che ragione si appella. Di che ne conseguita, che conoscendo il fanciullo quanto sia bello e dolce l'andare innanzi ai suoi coetanei e compagni, e quanto l'animo se ne appaghi come di un bene sommamente desiderevole, rado è che non insista secondo sue forze per la consecuzione di questo bene. Ma l'uo, mo, per quantunque bene naturato, non è mai tale che l'amore proprio non lo illuda e nol tragga soventi fiate a travedere in cosa, quale è questa, di si alta rilevanza. Il desio di signoreggiare, affetto nobile ed onesto, finchè si attiene ai dettami della ragione, trasmoda, e chi nol vede? assai di leggieri ondechè troppo è facile che degeneri in prepotenza d'ambizione, e susciti quindi, anzi che la bellezza dell'emulazione, da un lato la superbia dello spregio, dall'altro la grettezza dell'anima e l'avvilimento, o, che più mi grava, la turpitudine dell'invidia, che è la passione più brutta, più tormentosa, più vergognosa che possa contaminare il cuore dell'uomo. A cansare cotesto pericolo, approda, è vero, l'opera dell'educatore, ma questa sarà sempre manchevole all'uopo senza l'aiuto dei premi. Manchevole, affermo, e spesso infruttuosa, perocchè dovendo egli per sua missione a ciò volgere l'intento; perchè l'animo giovanile, quali che sieno le disposizioni avute da natura, non alzi la cresta e imbaldanzisca, se fornito di forte sentire e di robusto immaginare, o per converso non si abbiosci, non si accasci e poltrisca, se parcamente dotato di qualità siffatte, è forza che per raggiungere lo scopo di questa sua missione valgasi opportunamente dell'efficacissimo mezzo, che gli si presenta nel premiare, e rammenti ognora che poca favilla gran fiamma seconda; e alla dolce rugiada dà delle lodi e de' premi, al dire di Pindaro, crescono le virtù, come le piante alla rugiada del cielo. Senonchè, avendo io pur ora accennate a codesta discrepanza di naturali disposizioni di cuore e di mente, che senza fallo trovasi in noi, parrà forse a taluno dovessero difilatamente inferire, che, appunto perciò, che dove maggiore è l'ingegno, maggiore altresi, d'ordinario parlando, è lo sviluppo del medesimo, non sia mai che al più forte prevalga il più debole, e per questo il premio verrà sempre a chi di natura fu vie più favorito. Al che, miei Signori, verissimo, se astrattamente si risguardi; parmi nulla meno potersi oppore di grandi considerazioni vere parimente e calzanti. E prima di tutto: posto ancora che il premio venir debba di necessità e in ogni tempo nelle mani di chi prevale per vigoria d'intelletto e d'ingegno, chi mai comecché adorno di senno, di buone lettere e di conoscimento dei giovani intelletti, può asserire di non essersi le mille volte gabbato ne' propri giudizi? La nostra mente è un mistero non così lieve a potersi penetrare, e assai spesso incontra, che, chi in sulle prime ci si mostra superiore ad altrui nelle prerogative le più sfolgorate, non

sia tale in effetto, e viceversa, chi da principio ne parve men desto e meno capace a nobili voti, riesca in appresso vigoroso e valente. Gl'ingegni si ponno comparare ai terreni, de' quali alcuni sovrabbondano di forze, dirò così, superficiali, che tutte sviluppandosi in un punto e quasi spontanee, non reggono a segno di maturare il proprio prodotto, mentre altri hanno invece forze in apparenza più deboli, ma in realtà più profonde e meglio disposte, e perciò più regolari e più felici allo svolgimento di se medesime, accompagnate che siano dal concorso di quelle esterne cagioni, ehe maritandosi ad esse producono la fecondità e l'abbondanza. Ora cortesi signori, di quella guisa che dal concorrimento delle surriferite cagioni dipende la fertilità dei terreni felicemente naturati, somigliantemente dal sapere con fine accorgimento risvegliare negl'ingegni quei nobili e preziosi germi, che talvolta paiono appena, e vi sono quasi assopiti, dipende fuor d'ogni dubbiezza il bellissimo frutto, cui sono atti a produrre.

E questo accorgimento dove mai sará egli riposto? Io già non metto al niego che la buona disciplina della scuola, o più chiaro la voce dell'erudito ed ingegnoso precettore confortata dall'esempio, e tutto insieme il conoscimento e saggio governo delle indoli varie che sono nei giovani, non cospirino in gran patto ad ammannire un ottimo successo. Ma il giovane per abbandonarsi a gravi fatiche abbisogna di un eccitamento e di uno stimolo più acuto e gagliardo: e cotesto eccitamento e stimolo sono appunto i premi, i quali dati, come conviensi, a nome della patria, sugli occhi di tutti e pomposamente, non falliscono mai di partorire i più mirabili effetti. L'emulazione, o signori, (se pur si ottiene in qualche guisa senza l'allettamento dei premi) stato fino quell'ora quasi un freddo e privato esercizio scolastico, accalorata, avvivata ed animata dal sentimento della pubblica stima e lode, diviene un incendio che tutto investe, avvampa e strugge l'anima del giovane, il quale non resta del tutto adoperare le proprie forze a fine di meritare quel premio, il quale non che ai suoi compagni, estimato lo rende e caro alla maestà della Patria.

Vedete là quel giovinotto Ateniese, che, mentre Erodoto nel tempo dei giuochi Olimpici legge le sue istorie a tutta la Grecia raccolta, e riscuote fragorosissimi applausi, cangia ad ogni piè sospinto colore ed aspetto, si agita, si contorce, sospira, piange egli è Tucidide, che ammirando in quei plausi il premio più

bello, che dar si potesse alle fatiche di quel padre e creatore della storia, brama di dividere con essolui, quando che sia, la dolcezza di quel guiderdone ed emularne la rinomanza e la gloria. E ben l'emulò collo scrivere la guerra del Peloponneso in suono veramente guerresco, aspro, forte, concitato, veemente, sicche odi, non leggi le fiere parole dei re di Sparta, degli ambasciadori di Corcira, di Corinto, di Mitilene, e di Pericle in Atene, e dell'inumano Cleone e del superbo e volubile Alcibiade. Vedi le genti spartane serve dalla legge procedere con lento passo al suon della tibia, serrarsi, distendersi, vibrar le aste, stringer le spade, ferire uccidere, morir con fierezza, vincer senza baldanza, ubbidire sempre e tacere.

Mirate là quell'altro giovane che nel cuor della notte si aggira per Atene e trascorre le notti senza dar sonno alle palpebre — Egli è Temistocle, che alla vista del dipinto rappresentante l'insigne vittoria riportata da Milziade nei famosi campi Maratoni talmente si accende della brama di emutarlo, che ne diede di corto il vincitore di Serse e il liberatore di Grecia. Egli è Temistocle, che dopo la battaglia di Salamina, recatosi agli spettacoli viene in un batter di ciglio coperto di applausi dagli spettatori, i quali per tutto il di tengongli affissato il guardo, mostranlo a dito ai forestieri, che tratto tratto alzano grida di gioia e di meraviglia per forma che l' eroe è costretto di confessare, che quel giorno era il più bello della sua vita.

E perchè mai Cicerone diviene in Roma l'anima, il consiglio, l'oracolo della patria? Non è forse l'ardente desiderio di emulare Demostene e meritarsi una statua di bronzo? Noblle Roma, tu saresti caduta preda delle fiamme; avresti veduto i tuoi più illustri cittadini cader vittima di ribaldi, se non avessi avuto il tuo Console oratore nel tempio di Giove Statore avventare forti strali nel petto di Catilina, gittar a terra quell'anima superba, forzarlo a lasciar la preda, che già aveva divorato col pensiero, ad esiliarsi da sè medesimo da quelle sedi ove credeasi di dover fra gl'incendi e il sangue trionfare, confessando che tutte le sue macchinazioni, le armi, le vigilie, il fuoco, il ferro erano vinti dalla mente e dalla lingua del grande Arpinate.

E il nostro Alfieri quando mai volle essere autore di tragedie che tanta gloria procacciarono a sè e all'Italia e si benefico dominio ebbero sulla civiltà, letteratura e indipendenza italiana, e il resero degno di un monumento nel suo luogo natio? Non furono le lodi e i plausi destati dalla famosa Ode del Guidi alla Fortuna, declamata in Lisbona dall'eruditissimo Caluso? Non fu allora che si cangiò in sè tutto, si mostrò attonito e come percosso, che agitossi e mandò fuori voci interrotte? Non fu allora che, mentre tutti meravigliando lo accennavano col dito, gridò che quella era cosa divina e versò un mare di lagrime? Non fu allora che questo sommo sentì la forza della poesia e della emulazione, e che il Caluso stesso, ciò veduto, abbracciollo incognito, e mirando fiso quegli occhi fieri e divampanti, ebbe a dirgli: Siati questo un sicuro presagio; questa tua fiamma ti guidi: tu pure sarai un di fra i poeti e i rigeneratori d'Italia annoverato, e racconteransi ai posteri questi miei detti.

Buone e aggraziate giovanette, quante lodi e quanti applausi non ottennero in Grecia, in Italia, in Fracia, parecchie del vostro sesso? Basti per ora il citarvi che in Grecia ottenne plausi e meritò premi, una Micitide celebrata poetessa e maestra del principe-de' lirici poeti greci?

Una Corinna colla testa cinta di un nastro in segno del premio riportato nella lirica poesia a preferenza dello stesso Pindaro? Un'Aspasia maestra di Pericle nella eloquenza? Una Ipazia, che ancor fanciulla, dettava in Alessandria pubbliche lezioni di matematica. Una Saffo che conservò tutto il suo ozio alle lettere e ne ispirò il gusto alle ragazze di Lesbo. Una Saffo la cui celebrità nella poesia le procacciò l'immortale epiteto di decima musa. Una Saffo che fu inventrice di un metro che prese e conserva tuttavia il suo nome.

E in Italia non consegui forse premi; e lodi un' Ortensia, che degna erede della paterna eloquenza, onorò il suo sesso esercitandosi con leggiadria e gloria nelle amene delizie dell'oratoria? Quella Ortensia, la quale, allorchè i Triumviri imposero un tributo alle matrone romane, si presentò coraggiosamente dinnanzi al loro tribunale, e perorato con tanta forza e vivacità ottenne al suo sesso la remissione del tributo? E Maria Gaetana Agnesi, esimia autrice delle instituzioni analitiche, non fu ella lodata dall' Accademia delle scienze di Francia? E l'incomparabile Clotilde Tambroni, quanti applausi non ricevette, quando sedeva maestra di lingua greca nell' Università di Bologna? E quale stima non meritano la Fantastici, la Moscheni, la Taddei, la Guacci e la Milli, che, emule del Parini, del Gozzi e del Leopardi, sferzano i costumi de' malvagi, e sulla cetra dell'Alighieri cantano la religione, la patria, gli eroi, e a belle opere di fortezza e di onore spronano gli animi dei loro concittadini? E quanti plausi non riscuote da' contemporanei la gloria del secolo

nostro, l'ornamento del suo sesso, Caterina Ferrucci, la cui grazia nel favellare ci fa pender volentieri dalla sua bocca, dolcemente ci rapisce, soavemente c' incanta?

E in Francia non trovaronsi forse donne applaudite, onorate di premi e degne a pensare in compagnia di Montesquieu, ed appo le quali gli stessi Fenelon e Massilon sarebbero stati più lieti d'intenerirsi, quali furono la Sevigné, la Boulon, la Zauli, la Dasciè, la Montegu? E la mentovata caterva di guerrieri, poeti, oratori, storici e letterati, da che mai in gran parte ebbe l'impulso? Dall'emulazione, o signori, dai premi dalle lodi, dall'incoraggiamento de' principi. In Grecia dall'Istituzione dei giuochi Olimpici, Pitici Istimici, Nemei e da Pericle — In Italia da Augusto, da Cosimo e Lorenzo de' Medici, da Leone decimo e da altri sommi Pontefici—In Francia da Francesco Primo e da Luigi decimo quarto.

Oltracciò: non crediate che la caldezza dell'emulazione, proveniente dal premiare la virtù, unicamente si limiti al piccolo numero di coloro, che, come ognora succede, maggioreggiano per ingegno. L'esperienza, maestra della vita, insegna che la bisogna, chi ben ragguardi, ben altrimenti cammina. Niuno per povero che sia di naturali prerogative d'ingegno e mai tale all'occhio suo, che non isperi di fare cose grandi e gloriose: e questa speranza procede appunto da quello innato struggimento di maggioreggiare, che, come affermai, è nell'uomo.

Senzacchė, non evvi forse, come nei più valenti, così ancora ne' meno robusti, un cotal ordine di preminenza? E l'amor di questa non avrà nei secondi la forza medesima, che suole avere ne' primi?

Di più: vorremo noi, chieggo io, circoscrivere l'essenza del premio a quel solo, qual che egli sia, material donativo, che ai più valenti si stabilisce? Nissuno di noi mette in forse codesta opinione, ma vede invece un altro premio vero e reale in quelle ricordanze onorifiche, che sogliono tener dietro ai nomì dei più generosi, e formano senza meno una vera gradazione d'onore. Il che stando; potrà egli dubitarsi, che la forza del premio operi in modo mirabile in tutte le condizioni degl'ingegni, e che frutto di ciò sia veramente l'utilità, non dico solo dei giovani studiosi, ma della patria medesima? Ma questa utilità, che ad altri forse aggradirà risguardare dal lato civile, io la considero, come proposi a principio, dal lato puramente morale; sibbene, a vero dire, io non so far ragione, come mai la vera civiltà possa di-

sgiungersi ne anco un momento dalla buona morale. Ciò posto, voi già vedete, onorevoli signori, che mentre propongo essere un gran bene la consuetudine del premiare pubblicamente i giovani studianti, non tanto mi è avviso doversi onorare del premio la felicità dello ingegno, che non cerchi innanzi tutto dover questa andar congiunta colla pietà e gastigatezza de' costumi. La prima delle scienze, anzi il fondamento della vera sapienza è il timore santo di Dio, epperciò debbe questo essere la guida, la luce, l'anima dei nostri studi. Non c'inganniamo, come pur troppo errati sono taluni, che non reputano nè giusto nè necessario voler accoppiati in un giovinetto, acciò meriti premio, l'ingegno e la pietà. Chiunque nel premiare l'una di queste prorogative dissocia dall'altra, o mostra di non conoscere, o dà segno di non apprezzare, come si addice, l'importanza della morale utilità. E di vero: se prevalesse ne' giovani la persuasione che a meritare la pubblica lode è bastevole ad essi un materiale profitto, un corredo di cognizioni, che li renda segnalati fra i loro compagni, crederemo noi, che dar si vorrebbero così leggermente alla coltura dei propri costumi, come a quella dell'intelletto? Nol credo io già, nè voi il credete. Perocchè se àvvi cosa malagevole ad ottenere nei giovani, è questa appunto di unire la santità dei costumi e la mondezza del cuore alla prontezza e vivacità dell'ingegno. Che se all'opposto sieno convinti del fatto, che a conseguir questa laude non basta l'avanzare negli studi i condiscepoli, ma è mestieri dar saggio in pari tempo di amare la pietà e coltivarla; chi è mai, se a fior di giudizio, che non vegga e tocchi con mano, che porranno ogni cura per esser buoni e al tempo istesso studiosi? Ondechè io non ho temenza veruna di asserire, che massimo errore commettono coloro, che nell'atto del premiare riguardano come cosa secondaria ed accessoria la bontà dei costumi, posto che per merito d'ingegno il giovane da premiarsi agli altri prevalga; si, massimo errore commettono e gravido di perniciose conseguenze non solo ai giovani stessi, alla patria, ma eziandio agli studi. E mi udite: A farvi conto questo vero, non mi è d'uopo di peregrine ragioni, e nè tampoco di sottili investigazioni filosofiche. Poche parole sviscerate dalla natura stessa delle cose, di cui si è discorso, basteranno senza più all'acutezza dei vostri intelletti. E innanzi tratto; si può forse negare, che i giovani, per natura corrivi a tutto ciò, che sotto coloro di bene maggiormente li attrae, dato che si negligenti di far loro sentire il freno salutare di una legge, che gli tenga sul retto sentiero, o tardi o tosto non trascorrano a ruinose cadute? Egli non mi è ignoto che l'insegnamento religioso, che non va mai scompagnato dall'insegnamento letterario e scientifico, anzi ne è l'anima e la vita, ha per fine di suggellare nel cuor de' giovani la persuasione e l'amore della virtù, e coi precetti evangelici reggerne costantemente e indirizzarne le azioni. Ma, dicasi pure a sicurtà, qualora non si scorga il frutto di questo religioso insegnamento, che è il primo titolo, che richiedasi in un giovane per onorarlo di premio, non otterrassi giammai quell'ottimo risultato, che non dobbiamo smarrir di vista. Ora, se il giovane ammaliato da quell'apparenza di bene, che dissi poc' anzi, rallentato a poco a poco nell'ardore de' suoi studi, lascerà inoperosa ed inerte buona parte di quel tempo, che deve alle fatiche per usufruttare l'ingegno ed arricchirsi di sode cognizioni. non dovrà confessarsi, che quinci veramente derivì a lui medesimo gravissimo detrimento? Hacci di vantaggio: Chi non sa quanto la buona morale serva allo sviluppo delle facoltà intellettuali? La quiete dell'animo e la temperanza degli affetti, non sono essi, egregi signori, che producono nella nostra mente quella cara serenità, che tanto è necessaria per la meditazione e per lo studio? ma ciò non è tutto: anch'essa la patria non può a meno di toccare una grandissima parte di questo danno; e la cosa è troppo chiara ed evidente. Di fatto, non è forse verissimo egli, che base, principio e fondamento di un buon governo sono i costumi prima di tutto, e quindi l'espertezza nel maneggio degli affari? E ciò essendo, non ne segue di natura, che dovendo la gioventù sottentrare via via nell'amministrazione della cosa pubblica ai cittadini più provetti, codesta gioventù non sarà tale, quale dovria essere, da bastare a quel peso, che certo con lode sosterrebbe, se, sperperando e sciupando nel tirocinio de' suoi studi buona parte di tempo e d'ingegno in sollazzi e svagamenti disutili e nocivi, trasandato non avesse l'ornamento de' buoni costumi, e tutto insieme non poca ricchezza di utili cognizioni? E codesto difetto non sarà un vero e gravissimo nocumento recato alla patria? In fine anche gli studi è forza che soggiacciano a gravi ed innumerabili perdite, dove l'ingegno non si mariti nella gioventù colla buona morale ed illibatezza di costumi. E questo, o signori, è vero tanto e palpabile, che a buona equità puo dirsi non altro essere che un semplice corollario delle dimostre verità. Mercecchè, a renderne persuasi io non faccio che porvi innanzi ricisamente una sola considerazione, ed è questa, che, non potendosi dubitare là essere più pronto e facile lo sviluppamento delle grandi e vere cognizioni dove maggiore è il concorso degli uomini veramente probi e studiosi, di pari forma dovrassi concedere, che, siccome la buona morale serve soprattutto a tener fermi e stabili gli ingegni nelle più alte speculazioni, mentre invece, dov'ella falli, può essere che distrazione e dissipamento, è inevitabile che gli studi, se i giovani amanti del sapere non si argomentino a tutt' animo di essere prima d' ogni cosa morigerati e virtuosi, illanguidiscano e svigoriscano ogni di più, e a passo a passo si snervino e perdano la loro possanza.

Dopo le quali cose fin qui ragionate, parmi, o signori, di avere rapidamente sì, ma quanto abbisognava, a chiare note dimostra la verità del propostomi assunto, vale a dire l'utile e bene morale, che dai premi saggiamente distribuiti alla gioventù studiosa non può a meno di derivare, e quali vantaggi ne riceva la patria.

Adempiuto pertanto, giusta le mie deboli forze, l'onorevole incarico a me affidato, non restami ora che congratulare col meglio dell'animo in primo luogo a questo zelante e venerando Sindaco che si degnamente ci presiede, e agli illustri consiglieri e sopraintendenti, veri filopatridi, che insieme con esso lui promuovono indefessi il bene di quegli studi che son dicevoli e al ricco e al povero; e rendere quindi a ciascuno di Voi, cortesi uditori, quelle grazie le più cordiali, che in gran maniera vi debbo per la fiorita frequenza e per la benigna attenzione, con che vi piacque ascoltarmi. A questo debito soavissimo, sofferite, o signori, che alla presenza di questa eletta gioventù, speranza, sostegno e decoro della patria, non tanto in nome mio io satisfaccia, quanto ancora in nome di tutti i miei colleghi, i quali perennemente le ispirano cittadinesche virtù, nobili e forti sentimenti di religione e di libertà. Che satisfaccia, ancora in nome di queste ottime, gentilissime ed operose maestre, le quali, memori dell'alta e difficile loro missione, instillano ne' vergini cuori delle loro alunne sensi di probità, di onore, di religione, di cura alla famiglia, di rispetto ai genitori, di carità alla patria. — Si, miei signori, le grazie più vive siano questo giorno il tenue, è vero, ma affettuoso ricambio del favore, onde ci avete onorati: e poichè non si può recar in dubbio, che dalla gloria emanante dal fiorire dei buoni studi, gran parte è dovuta a quei savi e gentili, che non rifiniscono dal promuoverla sempre mai coll'opera e col consiglio, questa gloria si bella compenserà, a fidanza

lo dico, ogni vostra cura, ogni vostra spesa, e questi giovani a me carissimi avvereranno il fausto augurio. A voi per ultimo, che ci fate gioconda corona, giovani di buon volere, l'adempimento confidiamo di si giusta promessa, a voi in ispezialtà, da cui tutto dipende col frutto delle nostre fatiche l'avvenire degli studi. Ma quel che faceste finora, non basta, o giovani, a sciogliervi appieno dell'obbligo, che all'Italia vi stringe. Il fatto fin qui non è che un principio di quanto avete a compiere, non è che il germoglio di quei frutti abbondevoli, che dovete maturare in appresso.—A questo fine gloriosissimo volgete adunque ogni cura vostra, ogni vostro sforzo. Stimolate col vostro esempio i meno attivi, i neghittosi, e siate certi, miei dilettissimi, che buoni essendo del continuo e studiosi, verrà giorno per voi, che consolante vi sarà il rimembrare le durate fatiche, e col meglio del cuore benedirete a quel punto, che giovani ancora, non che ad apparare, cominciaste a rendere ciò che dovete a Voi medesimi, agli studi, alla Patria e alla Religione.

### COMM. GIAMBATTISTA TESTERA

Membro dell' Accademia di Lettere e Scienze di Parigi.



## INTORNO ALLO STUDIO DELLA LINGUA LATINA

Io non pretendo già che voi abbandoniate la lingua italiana; approvo che procuriate con ogni studio di ripuliria e perfezionarla; per questo appunto profondar vi dovete nella cognizione della lingua latina, da cui dipende, siccome l'origine, cost ancora la perfezione dell'I-taliana. A questo modo, coltivando quella madre nobilissima, verrete insieme a fare onore alla sua leggiadra figliuola.

SALVATORE CORTICELLI

## Signori,

Un grandissimo errore, fecondo di pessime conseguenze per la nostra letteratura, invalse oggidì nella mente di molti, ed è, che lo studio della lingua latina, anzi che favorire gl'ingegni, ne ritarda invece lo sviluppo-Di questo errore, il quale, chi bene avverta, ha la sua vera radice nelle tendenze di un secolo, quale è questo nostro, disamorato in gran parte di tuttociò che non rammemora le nostre glorie più belle, e paralitico per avidità di beni materiali e sensibili, io vengo a favellarvi, o signori, nella solennità di questo giorno, ed in ciò fare non tanto avviso di porre anch'io, per quanto il concedono il mio tardo intelletto, il piccolo ingegno e la labile memoria; un argine ai mali, che gravissimi nascer debbono da si strano traviamento di giudizio, quanto di adempiere un debito che tutti egualmente riguarda, quanti la Provvidenza costitui nel malagevole campo del pubblico insegnamento-Nè a combattere con prospero successo gli avversatori della Lingua del Lazio, che è pur la lingua parlata un tempo dagli avi nostri, sarà punto mestieri, che io chiami in soccorso profondi ragionamenti, nè alcuna peregrinità di dottrina. Dove una verità ti si palesa per sè medesima, e l'istoria dei fatti vi ti ci guida quasi per mano, è superflua fatica l'entrare, dirò così, nelle filosofiche regioni per giugnere a

conseguirla-Al che riguardando non poco sollievo sente quest'oggi l'animo mio, conciosiacchè, oltre che le mie forze non sarebbero per avventura bastevoli a tanto, e posto ancora che all'uopo mi bastassero, le gravi e svariate mie occupazioni vietato m'avrebbero di farla. Io adunque così di piano e senz'altro preludio mi studierò prestantissimi Signori, di toccare prima di tutto la nobiltà della lingua che ingratamente vorrebbesi dimenticata, ed accennando dopo quanto di gloria ha in essa riposta la nostra patria comune, l'Italia, e quanto di bene attender ne può tuttavia, questo solo soverchierà, per mio senno, a rendere accorta la gioventù, che mi ascolta, per non lasciarsi sciaguratamente vincere ai sofismi e alle fallacie di cotesti superficiali, detti progressisti per ironia, i quali ripetendo ogni di a piena bocca essere debito di ciascuno propugnare a tutt'uomo i diritti, la potenza, l'onore, lo splendore e la gloria della patria, non vergognano intanto di tener lungi, per quanto è in esso loro, il cuore de' giovani studiosi dall'amor di quell'idioma, onde nacque, crebbe, e vigorosa mantiensi la nobilissima italiana favella.

Prender discorso della lingua latina, e correre col pensiero al paese, dove ella ebbe origine, e all'indole de' popoli che la par-Iarono, egli è, o egregi signori, una cosa siffattamente logica, anzi necessarissima, che in null'altra maniera potrebbesi, a mio sentimento, abbastanza ravvisare l'intrinseca ragione, da cui derivasi la sua nobiltà—Chè per fermo, se a ben conoscere la gentilezza del sangue e dell'animo di un individuo, sommamente rileva studiar la famiglia, di cui è germoglio, e gli elementi che l'educarono, tanto più monterà, dove trattasi di un linguaggio, indagar gli elementi, che cospirarono a produrlo.

E qui davanti a tutto, egli è pure l'invidiabile sorte per noi, per noi, dico, o signori, nati e cresciuti nel Bel Paese ove il si suona, il rammentare a noi stessi, che in questa terra della magnanimità e della gloria nacque, crebbe e toccò l'apice della sua perfezione il latino idioma—Così è, onorevoli signori, questo dolce clima, questo aere si puro, questo sole si temperato e si chiaro, questo cielo insomma che di una perpetua serenità, ci sorride, furono le cause, concedetemi questa licenza di favellare, furono le cause, che ispirarono ai nostri maggiori quelle maschie ad un tempo e solenni emozioni, che presero sul loro labbro le forme veramente magnifiche ed armoniose dei suoni e della favella latina.

A taluni in vero più studiosi de' sistemi genealogici nelle ind a-

gini degli umani linguaggi, che non delle cause che più davicino si producono, parrà forse soverchio l'impero che sulle lingue attribuisco alla natura del paese, dove cominciarono a parlarsi; ma non perciò mi rifinirò io dal credere, che, se a buona ragione quel grande che fu poeta non meno che filosofo, Torquato Tasso cantar poteva che:

> La terra molle lieta e dilettosa Simili a sè gli abitator produce.

Lo stesso dir si possa, o meglio si debba del linguaggio che in esso è parlato—Se l'uomo adunque prende, dirò così, l'impronta del paese; in cui gli avvenne di nascere, non interverrà il somigliante della favella di lui, la quale non è poi altro che l'espressione delle sensazioni che riceve, dei suoi affetti, dei suoi pensieri, o, per dirla con Boalò, non è che l'uomo medesimo? Ed ora, o signori, se in così ragionando non pare a voi che io mi dilunghi dal vero, qual delirio non sara mai egli non apprezzare degnamente, anzi non custodire qual patrimonio del tutto nostro un linguaggio, che nato fra noi formar deve e forma in effetto tanta parte di nostra gloria?

Nè mentre io dico che l'origine dell'idioma latino riconoscere si deve dalle naturali disposizioni del luogo, dov'egli crebbe e regnò, intendo io dissimulare la non piccola parte che in lui si derivò dalla greca favella.—Troppo digiuno mi mostrerei, qualora il facessi, degli elementi, che chiamerò stranieri, i quali concorsero a vieppiù annobilirla, sibbene asserisco che l'elemento ellenico, il quale per altro connaturatosi in noi nella magna Grecia, che fu celebre paese d'Italia, era già cosa nostra, maritatosi all'elemento latino rese la lingua del Lazio più nobile, più maestosa e più ricca della Greca.—Che sia più ricca lo dice Cicerone nel primo e terzo libro de Finibus: nel 1º Sed ita sentio, et sæpe disserni, latinam linguam non modo inopem, ut vulgo putatur, sed locupletiorem esse, quam Graecam.—E nel 3º:

Etsi, quod sæpe discimus, et quidem cum aliqua querela non Graecorum modo, sed etiam eorum qui se magis Graecos, quam nostros, haberi volunt, nos non modo non vinci a Graecis verborum copia, sed esse in ea etiam superiores.

Senonche a viemeglio conoscere una tal verità, egli è mestiero fissar l'animo un istante alla considerazione di quei popoli, che possessori un tempo dell'idioma, di cui si ragiona, vivo il mantennero per serie si lunga di generazioni e di secoli, e gelosamente il custodirono.—Intorno a che io chiamo, o signori, l'attenzion vostra ai primordi dell'antica Roma, e additandovi dapprima la tempera de' suoi primi abitatori, feroci sì, ma nella stessa loro ferocia generosi, magnanimi, intraprendenti, infaticabili, io riconosco in questa loro natura l'elemento di quella robustezza e maesta che forma la base della lingua latina.

Elemento, che temperato in appresso dal sorvenire della civiltà, vale a dire, del concorso di quella gentilezza, che è sempre mai l'indivisibile compagna delle lettere, e delle arti liberali felicemente si svolse, e sviluppandosi venne a formare quel tutto insieme di vigoroso, di magnifico, d'armonioso e di soavo che sono appunto le doti della lingua che con tal grazia e dolcezza parlavasi in quella città che fu già Reina d' Europa terrore di Africa, gloria del Mondo. Fu questo, è vero, un lento e lungo lavoro di molte generazioni succedentisi fra loro con sempre, direbbesi un naturale istinto di soprastare e signoreggiare a tutta la terra, ma ciò vie più addimostra che un idioma nudrito e cresciuto fra lo sviluppo di sentimenti e qualità si generose, recar doveva in sè stesso, come infatti recò, il profondo suggello di una natura nobile veracemente e gloriosa.— Io non so, miei signori, se tutti, che di tali materie piaccionsi ragionare, converran pienamente con esso meco a sentirla di questa guisa, nè certo pretendo che altri vegga così, come io credo vedere; ma si dirò che io porto ferma credenza, che se gli osservatori etnologici studiassero innanzi a tutto la natura delle lingue nell'indole dei popoli, che le parlarono, o le parlano, crebbero in esse, per poco non dissi, la storia delle medesime, o più esattamente la loro filosofica ragione. E ciò sia detto così di passata e come un mero incidente. Patrimonio adunque nobilissimo e tutto nostro, è la lingua latina, e perciò solo posto ancora che altre ragioni ci fallissero, preziosissimo agli occhi nostri, essendochè quivi veggiamo come l'immagine dell'animo e della mente di quegli uomini valorosi e gagliardi, che qui ci precessero, e a buona equità diciamo padri nostri.

Ma non solo a questo intendo io di volgere oggi la vostra attenzione; la verità, per quantunque ragguardevole di sua natura fosse questa illustre favella, null'altro alla per fine consigliar ci potrebbe a custodirla ed amarla, che una ragione, quasi dissi, veramente domestica, cioè la memoria dei nostri antenati, se più nobili e forti motivi nol comandassero. Noi siamo Italiani, o signori, e come tali abbiamo un'istoria, che non, co-

me altri forse potrebbe credere, riconosce i suoi principi dal solo ristorarsi che fece tra noi, e dopo di noi tragli altri popoli della gentile Europa la caduta civiltà. La nostra storia prende suo vero principio dalle origini latine; e la lunga catastrofe delle diverse invasioni barbariche non è in realta che un episodio direbbero i romantici, della grande azione consumatasi nella nostra penisola; episodio terribile, ma episodio, e nulla più, di uno stesso poema. Ciò presupposto: addimando io; dove mai studieranno gl'Italiani le avventure, le imprese, le glorie dei loro maggiori? Certo nei libri che via via le tramandarono alla posterità. E questi libri, che in gran parte sono il tesoro dove intatte conservansi le primitive notizie di quanto fecero e soffersero gli avi nostri, non son essi quei volumi, che sottratti alle barbarie de' secoli, a lor succeduti. dalle mani infaticabili e pie dei pur troppo vilipesi, bistrattati e derisi cenobiti, come reliquie di un immenso naufragio, pervennero insino a noi col nome giustamente glorioso di classici latini? Ora ponete un istante, che, come per le passate vicissitudini sociali rovinò, per non più ri sorgere, l'antico impero di Roma, spenta si fosse con esso ogni reliquia della latina favella da quali fonti tratte avremmo si care notizie della trascorsa grandezza? Forse che dai soli artistici monumenti, che qua e colà sopravvissero alle ingiurie dei barbari e alle procelle de' tempi? Pare a voi, o saggi signori, che ciò basterebbe ad accertarne delle antiche memorie? Se non ostante il soccorso di tanti volumi a noi conservati e delle iscrizioni che sovente accompagnano la scoperta degli antichi monumenti, assai spesso addiviene che i più indefessi ed esperti archeologi sono necessitati di aggirarsi nel campo delle conghietture, che mai sarebbe, dove ancora difettasse cotesto validissimo aiuto? le strepitose geste de' nostri maggiori non sarebbero a noi un alto mistero, non altramente che quello degli Egizi, de' Fenici, degli Assiri, dei Babilonesi, de' Persiani e degli altri popoli, delle cui lingue niuna traccia rimase, e se pure rimase, è sì breve ed incerta, che poco o nulla è la luce, che se ne può ritrarre, di quella forma che un tenue frammento di antico edifizio, guasto affatto dagli anni, nulla presenta alle indagini di chi l'osserva, ond'ei possa conoscere con qualche probabilità a qual uso servisse.

Torniamo a materia, è aperto vedremo che la stessa italiana favella, figlia primogenita della latina (titolo, come ognun vede, che forte ne stringe ad onorare e venerare chi le diè vita) non

sarebbe con tanta sua gloria condotta a si stupenda perfezione, posto che i primi padri della nostra letteratura e quegli egregi che loro tennero dietro, non si fossero valuti dagli ornamenti della madre per abbellirne la figlia. E qui non altro io farò che ridurvi alla memoria i gran nomi di coloro che a comune giudizio tenuti sono per veri modelli, anzi creatori del soavissimo italiano idioma. Gli Alighieri, i Petrarca, i Boccacci, i Dino Compagni, i Villani, i Cavalca, i Passavanti, e gli altri, cui ora saria lungo e tedioso ricordare, credete voi che di tanto vanteggerebbero in dignità, eleganza, forza, semplicità, ricchezza, leggiadria, soavità di parlare gli stessi loro contemporanei, se addottrinati, quali erano, nel latino idioma, non ne avessero trasfuso nell'italiano, ancor bambino, il succo più sostanzioso, ed impolpatolo con esso di quella forma, che a noi lo trasmisero? Chiunque si abbia una qualche famigliarità cogli scrittori dell'aureo trecento, può di leggieri farne ragione. Basti citare ad esempio il solo Petrarca: questi, come a tutti è noto, fu cotanto versato nel linguaggio latino, che padre e restitutore di esso fu riputato, e per il suo poema dell' Africa fu coronato nel Campidoglio.

E quella schiera di nobilissimi scrittori, che fecero nel cinquecento rifiorire in Italia il bel secolo di Augusto, il Macchiavelli, dico, il Guicciardini, il Segni, il Nardi traduttor di Tito Livio, il Varchi traduttor della Consolazione della Filosofia di Severino Boezio, il Davanzati traduttor di Tacito, il Caro traduttor dell'Eneide di Virgilio, il Bembo, il Castiglione, il Della Çasa, e poco stante il Bentivoglio, il Redi, il Galileo, il Serdonati, traduttore delle storie del Maffei, il Tasso, il Bartoli, il Pallavicino, chi non sa che se tanto rifulgono per purezza, forza e maestà di elocuzione e di favella italiana, questa loro purezza, forza e maestà procede in buono dato dalla profonda cognizione che avevano della lingua latina, le cui forme e maniere seppero con tanta industria nascondere ed incorporare nella bellissima nostra italiana? Si è per la profonda cognizione del latino idioma, che noi nel principe degli oratori sacri italiani, Paolo Segneri, troviamo prontezza e vivacità d'ingegno che sorprende, facilità e spontaneità di dire, che diletta e rapisce. Si, è pel frequente impallidire sugli scrittori del latino sermone, massime su Cicerone, che in lui troviamo novità di pensieri e di concetti, vaghezza d'imagini, giocondità di esempli, energia di espressioni, abbondanza di elocuzione naturale e fluida. Sì, è per il lungo studio e il grande amore del latino eloquio, che in lui troviamo chiarezza e precisione in istruire, arte in dilettare, forza di persuadere e di vincere, facoltà di muovere e di trionfare, e tutto il sublime, il dignitoso, il bello della cristiana eloquenza. Si, finalmente Paolo Segneri per la sua dimistichezza colla lingua latina venne riputato il solo oratore degno di parlare a uomini italiani, agli eredi cioè di quel popolo, a cui parlò il Console oratore.

E questo, o signori, non egli è un sommo bene prodotto fra noi dall'amorosa coltura della lingua del Lazio? Non è egli una gloria, che sfavillando di tanta luce nella storia della nostra letteratura ci sublima per gentilezza di favellare, e tutto insieme per dovizia di dottrina sui popoli tutti più culti e inciviliti?

Né a render men salda la verità di questo asserto giova punto l'opporre che gli autori del quattrocento erano pure, come a ciascuno è conto, perdutamente studiosi dei latini, e non per tanto appunto in quel secolo l'italiana favella corse gran rischio di adulterarsi a tal segno, da quasi perderne qualunque vestigio, tanti sono i latinismi e gli arcaismi, che a quei giorni vi furono introdotti l'intemperanza non fu nè sarà mai generatrice di bene alcuno: e intemperanza chiamo io quell'essersi coloro sfrenatamente ed esclusivamente abbandonati allo studio de' classici greci e latini trasandando frattanto, anzi sfatando come cosa da trivio il novello idioma. Cotesto adoperare non fu già un far tesoro delle ricchezze latine per giovarsene ad utile dell'italiana loquela, ma un volerla, direi, soffocare nella prima sua giovinezza, un travagliarsi di retrocedere a pensare, a discorrere, a vivere in somma in secoli da gran tempo caduti--Non così per fermo adoperarono gli stessi latini, quando ne' più begli anni del loro linguaggio facendo lor prode della greca favella, cercavano in essa elementi di che nutrire la propria, non che se ne valessero a travisarla ed opprimerla; cosa che avvenne pur troppo eziandio fra di loro, per opera di quei grecofili, che, vagheggiati più tardi dai mali accorti, furono cagione del corrompersi che fece ed insozzarsi di mille ellenismi la nativa bellezza del loro idioma.

Nè mentre io ragiono di questa sorta, intendo già di dar biasimo e mala voce a quei nostri infaticabili scrittori del quattrocento, massime dov'io consideri, che se dall'una parte, e qui non puossi mettere al niego, ritardarono il pieno sviluppamento della soavissima nostra lingua, ci compensarono in qualche maniera dall'altra, raccogliendo con sommo studio e ridonando alla patria non poche opere preziosissime dei latini scrittori, che senza di loro sarebbero a quest'ora probabilmente perdute—Si bene dico e sostengo, che, come in essi fu cosa improvvida il trascurare quasi appena nata l'italica lingua, stoltezza sarebbe e tutto insieme vergognosa ingratitudine o sciocca vanità, far lo stesso ai di nostri colla lingua latina.

Senza ciò, alcuni saputelli vanno dicendo, a qual prò tanto sciuplo di tempo e di fatica per apprendere una lingua, la quale in fin delle fini non è poi necessaria per avanzar nelle scienze? Sarà, non si niega, un ornamento il conoscerla, sarà pure gratitudine il custodirla, ma pare a voi egli che questo sia bastevole a compensare il ritardo, che ne proviene allo sviluppo delle menti dei giovani, e al conseguimento di tante cognizioni, a cui basta il sussidio del paterno idioma?

Per abbattere siffatte obbiezioni, futili in vero, sofistiche e non reggenti al martello della discussione, non è uopo, o signori, di forti ed incontrovertibili argomenti, nè di molte parole-E innanzi tratto risponderemo: Con quali ragioni potete voi asserire così a fidanza, che lo studio della lingua latina ritardi ne' giovani lo sviluppo de' loro ingegni? Non avviene invece tutto il contrario? Interrogate le nostre storie, la storia, dico, delle nostre lettere, ed essa ad ogni pagina risponderà, che tutti, tutti i più grandi filosofi, oratori, poeti, statisti e leggidatori, che gloriosa la rendono, tardi o non mai pervenuti sariano a tanta fama e realtà di dottrina senza il possente aiuto dei latini scrittori; e e per conseguente dello studio del loro linguaggio. Ben vi so dire per converso, che una lunga esperienza, e in ispecialità ai giorni nostri, fa toccar-con mano che quanti fra i giovani studiosi mostrano ripugnanza alla lingua del Lazio; vanno molto a rilento nei loro studi, e male profittano ne' medesimi, giacche troppo è vero che la lingua latina è quasi l'anima dell'italiana, e e l'una e l'altra coniuvant amice, direbbe il Poeta di Venosa, ad innamoráre la giaventù studiosa delle vere e sode bellezze dello studio, e a mirabilmente svilupparne l'ingegno. Quanto poi alla facilità di poter conseguire molte opportune cognizioni col solo aiuto dell'italiana favella, questo solo io dirò; che per quantunque una tale asserzione in alcuna sua parte sia vera, ne si possa ragioneyolmente impugnare, non di manco egli è cosa da non porsi in forse, che l'acquisto di tali cognizioni sarà sempre difettivo verso il saper di coloro, che nei tesori dell'uno e dell'altro idioma rintracciano instancabili le più nascose dottrine, ed in esse le chiare sorgenti del buono, del bello, del vero e del sublime.

Dopo di ciò, resterebbemi, gentilissimi signori, di contrapporre qualche cosa alle insanie di coloro, che opinano la cultura della lingua latina nullamente risponda ai bisogni dell'età nostra, e per illazione sbandire la vorrebbono dalle pubbliche scuole, e darle appena un piccolo raccetto in quelle cattedre, da cui parte l'insegnameto per la gioventù ecclesiastica.

Ma qual cosa, dir io potrei, che valesse a sgannare uomini siffatti, i quali alla felicità e alla gloria di un popolo null'altro credono esser necessario che il più ampio possedimento delle materiali ricchezze? Le ricchezze dello intelletto, la nobiltà del sapere, l'avanzamento delle cognizioni, tutto, a dir breve, che più estolle la nostra natura, non sarà egli dunque un grandissimo bene, non approderà sommamente a rendere felice, forte, temuta gloriosa una nazione? Non è quinci invece, e quinci precipuamente da dove scaturisce la vera gentilezza, la vera civiltà, la vera potenza, la vera ricchezza? Noi viviamo, ah consentitemi il dirlo! in una età troppo intesa alla terra, cioè in una età voluttuosa e taccagna, e questo appunto é l'unico motivo, per cui, se io non sono errato, gli studi, che tanto nobilitarono in addietro Il bel Paese, che Appennin parte e il mar circonda e l' Alpe, non hanno ai di nostri che pochi veramente amorosi cultori; ma sarebbe omai tempo, che questi pochi, onore e lume delle lettere latine, i Vallauri, vo' dire, i Ronchini, i Rossi, i Vitrioli, gli Angelini, i Lanfranchi, gli Ottini, i Gaudini, gli Occioni rampognassero a visiera calata cotesto ignobile traviamento, codesta funestissima educazione, che snaturando l'indole nostra, far voiria di noi non, come in passato una azione culta eminentemente e civile, ma una nazione di mercatanti, di operai, di militi e di viaggiatori.

Si, sorgono questi pochi contro i trascuratori e derisori dello studio della lingua latina, perchè l'alzarsi contro costoro è un dovere, o per certo un movimento dell'animo infrenabile, irresistibile. La natura ci dà genitori di cui ci è sacra la fama. Lo studio ci dà altri padri, il nome dei quali divienci sacro egualmente. Perciocchè se dobbiamo ai primi la vita del corpo, dobbiamo ai secondi la vita del nostro ingegno, quella nobilissima vita che toglie i nomi al sepolcro, e li presenta al culto de' posteri.

Con questo voto, che fervidissimo mi esce dall'animo, io do fine, o signori, al mio ragionamento, e stringendo in pochi detti le molte verità parlate finora, liberamente affermo, che, se tanti sono essi e tutti del paro luminosissimi, irrefragabili e trion-

fanti gli argomenti che ad amar ci confortano ed appregiar altamente l'idioma latino, troppo grande stolidezza, anzi colpa gravissima sarebbe per noi non promuoverne lo splendore, non inculcarne ai giovani nostri la reverenza e lo studio. Persuaso di questo vero, se mai altra volta, ora sopratutto il nostro generoso e forte Piemonte a francheggiare e tutelare con tutta sua possa la dignità di quello antico sì, ma sempre nostro idioma, e ogni animo, che italianamente pensa, sente e parla, non può che godere, vedendo, come fra noi, in grazia di quei savi, che presiedono all'ordinamento de' nostri studi, questa classica favella possiede mai sempre nel nostro insegnamento quel seggio nobilissimo che a lei si appartiene, e non che perdere della luce brilla, son per dire, maggiormente, qual è nelle nostre scuole dagli altri studi, che i tempi di libertà ben intesa richieggono. Sia pertanto, benevoli signori, nostro primo pensiero assecondare con alacrità l'intendimento de' superiori Maestrati, che sopraintendono agli studi, e mostrare in tal modo, che assai più degli accennati vituperatori dell'inclita lingua latina, sappiamo provvedere alla gloria della patria, custodendo gelosamente una parte sì nobile della grandezza di lei, che è per l'appunto il ricco e dignitoso e venerando latino eloquio.

Quanto a me e ai miei dotti, indefessi e carissimi colleghi, a cui, o signori, raccomandata volete la vostra gioventù studiosa, non fia mai che nel nostro insegnamento perdiamo di mira questa rilevantissima verità; non essere cioè punto a sperare che i giovani studiosi felicemente progrediscano nell'acquisto delle buone lettere, delle arti leggiadre e delle scienze gravi, dove in essi non si accoppi con bella armonia allo studio dell'italica lingua quello altresì della latina. Di quella guisa poi che le operose maestre, che qui mi viene a grado nominare a cagione di onoranza e congratulazione, pongono ogni cura di non dividere nelle istruzioni, che danno alle oneste garbate giovinette, che mi ascoltano, lo studio del nostro Idioma gentil, sanante e puro da quelle necessarie discipline, che formar debbono un giorno delle madri di famiglia bene istruite e costumate, noi anche dal nostro lato ci argomenteremo costantemente d'inspirare ne' giovani, a noi affidati, l'amore più sincero e più vivo alla religione, alle leggi, alle lettere latine e all'Italia, oramai risorta, la Dio grazia, Ad imperare o Vincitrice o Vinta.

#### COMM. PROF. D. GIAMBATTISTA TESTERA

Presidente Onorario dell' Accademia Dante Alighieri con la Croce d'Onore

## . Discorso sul libro intitolato:

## TRIBUTO DI FILIALE VENERAZIONE

ALLA

## VERGINE MADRE DI DIO

Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
Umile ed alta più che creatura,
Termine fisso d'eterno consiglio.

DANTE Parad. C. XXXIII

I primi doveri d'ogni figlio sono verso i suoi genitori, e massime quando vanno essi adorni delle belle virtù, bontà ed amore. E se questo ossequio si dee ai genitori terreni che ci rappresentano in terra la paternità di Dio e la maternità di Maria, che diremo di loro? qual dovrà essere il nostro culto e la nostra venerazione per questi enti perfettissimi; a cui tanto deve il cielo e la terra? poiche a Dio infinito piacque innalzare la sua madre ad un posto altissimo più d'umana creatura, e la rese privilegiata dal peccato d'origine e dalla morte del corpo, che sono le pene dell'umana natura, imposte da Dio all'uomo pel peccato di Adamo?

Egli di Essa si compiacque ab eterno, quando vedeva, come presente il fallo di Eva e la bonta somma di Maria; e perciò chiamolla sua primogenita figliuola per le singolari virtù, e non per l'età. Di Essa bene si compiacque l'eterno divino Padre di aver creata tanta eccelsa Donna che doveva essere la maraviglia, non che l'ammirazione del cielo e della terra, doveva essere la madre del suo unigenito figliuolo, la riparatrice del genere umano e doveva tornare in gioia il pianto d'Eva. Onde la Chiesa e i fedeli grati ed ammirati alle prerogative di questa gran Donna non han lasciato mezzo intentato, per lodarla, celebrarla, benedirla in ogni tempo ed in ogni luogo; ed Essa grata a questo pio ossequio si è mostrata sempre benigna a proteggere ed a consolare i suoi devoti ed anche i non devoti e i pec-

catori. Onde innumerevoli sono gli esempi delle sue apparizioni e delle sue grazie che merce i suoi supremi titoli presso Dio, ottiene facilmente dal figliuolo Gesù e da tutta la Triade sacrosanta.

Essa veramente fu la creatura privilegiata che doveva dare al mondo il Messia, e doveva darlo della sua carne, e però doveva acquistare i titoli di madre del divin Figliuolo, figlia dello eterno Padre e sposa delio Spirito Santo, titoli che fanno stupire tutti gli Angeli e tutti i Santi, non che tutti gli uomini savi e dabbene, e tra tanta ammirazione e maraviglia di tutto il cielo e la terra, solo qualche forsennato ha potuto trovarsi da negare il gran mistero della maternità di Maria e perciò i fedeli in queste occasioni han mostrato il loro zelo contro l'eresia, ed han rinnovate le lodi alla gran Donna del cielo e della terra.

Essa che fu la creatura singolare e dall'onnipotente Dio riconosciuta, come donna perfetta tra tutte le creature è giusto, che si onori e si celebri in quel modo che può umano intelletto,

E lodando e celebrando questa gran donna si onora e si benedice Dio che seppe riporre in essa tanta fiducia e la trascelse, come madre del suo divin fihliuolo. Essa, che fu dall'angelo Gabriele salutata, come piena di grazie, può i suoi servi e divoti arricchire di doni impetrando da Dio quelle grazie ch' Egli per mezzo di Essa dispensa. Sicchè grande e sincera debbe essere la lode verso sì augusta Creatura, come degna per sè stessa, come degnissima, per essere Essa cara all'Altissimo.

Arrogi, che essendo Dio onnipotente ed infinito è lontanissimo dalle creature umane, e perciò queste, dietro l'offesa specialmente, temono di avvicinarsi a Lui, per chiedergli perdono, e pregarlo di misericordia, quindi è necessaria la mediazione di Maria; la quale per essere stata una creatura finita ispira fiducia di ricorrere a Lei, per rendersi mediatrice tra l'uomo e Dio, pregare Essa pe' peccatori, per ottenere perdono e disarmare la giustizia sdegnata d'un Dio vindice delle offese dagli uomini ricevute. Quale migliore avvocata può mai trovarsi appo Lui, se non Maria che fu la vera madre di Dio? E però Essa sola puà placarlo. Essa ha tanta fiducia in Dio che portò nel suo seno, che come uomo è sangue delle sue vene che tenne bambino nelle sue braccia che soffri tanto per Lui, e tanta cura ebbe di Lui, E Dio grato a tanto materno affetto non si nega mai alle preghiere della madre che insieme con lui operò la salvezza del genere umano.

Pertanto chi sdegna l'ossequio e la devozione a Maria è uno stupido ed insensato, che non sa bene fare i conti suoi, è un altero, che non vuole umiliarsi a tanta gran Donna ch' è lo stupore del creato che nobilitò l'umana natura che sublimò il sesso gentile che fu la compiacenza della Triade Sacrosanta che creò le cose più maravigliose per servizio specialmente di Lei, il Sole la Luna le stelle. E questo stesso ben si prova con gli esempii, che per la devozione verso la gran madre di Dio parecchi di que' peccatori che si sono rivolti a Lei nelle loro sventure hanno quasi sempre ottenuto le sue grazie; e perciò la gran ma? dre di Dio si venera sotto varii titoli; perocchè immense sono state le grazie ed i miracoli che per suo mezzo sono stati da Dio conceduti agli uomini. Sicchè è nato il Rosario Mariano che è una preghiera tanto gradita a Dio ed alla Vergine ed introdotta da S. Domenico, che comincia colla preghiera a Dio, e ricorda le lodi più auguste di Maria; di cui è degnissima. Talche la devoziono del Rosario i buoni fedeli usano cotidianamente, e tengono, com'è, meritamente cara.

Il Rosario in vero (da Rosaio) è una corona di lodi alla Vergine, in cui l'uomo si umilia innanzi a Dio ed a Maria; e domanda il loro aiuto, per vivere senza peccato; e quindi questa devozione del Rosario non si debbe mai tralasciare da alcun fedele cristiano che tanto abbiamo bisogno dell'aiuto di Maria, per superare le afflizioni e le occasioni di questa vita, ch'è una vera milizia; ed ove si combatte con nemici fieri ed implacabili. ed ove si trova solo un po' di conforto nella religione di Cristo e nelle grazie di Maria; e però é a tutti necessario l'aiuto di questa gran Madre celeste, che si dee sempre pregare, per non abbandonarci mai, ma tenerci sempre conciliati con Dio, per placare la sua giustizia ed impetrarci la sua misericordia. Questo, e non altro si ottiene colla santa devozione del Rosario, e guai a chi non lo apprezza o lo trascura; poichè costui non può avere intercessione appo Dio; perchè non usa la preghiera, tanto salutare alle anime nostre.

Chi può dunque dubitare che Maria non sia la Madre di Dio se non gli stolti? Lo stesso Gesù dalla Croce manifesto questa gran verità, quando nel partire da questo mondo lasciò a Giovanni, Maria per Madre ed a noi nella persona di S. Giovanni diede il titolo di figliuoli di Maria. Essa è la vera Madre di Dio e Madre degli uomini, che nell'umanità di Cristo siamo fratelli di Lui. O misteri della religione cattolica grandi e portentosi che

devono scuotere ogni peccatore più duro ed ostinato nelle false pratiche del mondo!

In considerando le virtu di Maria e il grande stato ch' Essa tiene appo Dio, i Patriarchi i Profeti e la chiesa cattolica hanno sempre mai esaltato questa gran Donna, e l'hanno raffigurato sin ab antico sotto i simboli più pregevoli e cari. Onde fu detta il cetro del Libano il cipresso del Sionne e la palma del Cadice per la sua somma altezza, la rosa del Gerico per la sua belezza. L'oliva speciosa de' campi per le sue grazie e beneficenze. Il platano, il cinnamomo, il balsamo e la mirra per la sua fragranza. Titoli son questi che fanno altissima fede del pregio in cui è stata sempre tenuta la gran Madre di Dio, lodata dalla chiesa con una corona di preci, che pare, che nulla vi sia da aggiungere alle grandezze di questa eccelsa creatura, onore del creato e della natura, e compiacenza eterna di Dio.

Se Essa è così grande, se è stata sempre la maraviglia del cielo e della terra, se concorse col figliuolo Dio alla liberazione del genere umano dal peccato d'origine, qual gratitudine non si dee a Maria? I più gran Santi l'hanno avuto per loro conforto e guida nella ben condotta loro vita. Essi l'hanno avuta per loro protettrice ed avvocata e per loro Madre eterna, e l'hanno venerato e servito in quel modo che han potuto migliore, e servendo, amando e venerando Maria si sono resi cari ed accetti a Dio; e perciò hanno ottenuto la palma; anzi son divenuti principi dell'Empiro. Questo stesso non dee farsi da ciascuno? Tutti abbiamo bisogno di Maria, per non cadere negli abissi, a tutti dunque dee calere il culto di questa gran Donna perchè tutti dobbiamo aver pensiero dell'altra vita; di cui essa è la guida ed il baluardo ne' pericoli di questo mondo. Chi può dunque non onorarla? Anzi chi è tanto stolto che può insultarla ed offendendola prendere guerra con Dio che con prodigio alterò le leggi di natura, perchè Essa fu Madre vergine e fu esente della colpa d'origine, tra per le sue virtù singolari e per essere la Madre di Dio. Il negare a Lei questi titoli é un ereticare, è un mancar di fede, è uu rinnegare l'onnipotenza di Dio, è un opporsi e contraddire all'opinione comune degli uomini. E che possono sperare sì fatti empii? se non il vituperio del mondo e i castighi del cielo come l'ebbe un Nestorio nel secolo quarto dell'era cristiana.

Per la qual cosa se grande è Maria se il suo aiuto è necessario presso Dio, dovrà oltre modo dispiamere a' fedeli ogni in-

sulto che si fa a questa gran Donna; e però si sono sempre i fedeli scagliati contro alle eresie lodando e benedicendo la Vergine, e vituperando la follia di quegli stolti ministri di Satana. Onde con tutta ragione contro l'ultimo insulto dell'aprile 1879 che fu commesso in Roma alla gran Madre di Dio parecchi eletti ingegni compilarono un libro di lodi in dotte prose ed in bei versi per celebrare la regina del cielo e della terra, vergine e madre del vero Dio. E questo libro di circa 400 facce crediamo utile discorrere brevemente; affinche si esalti il nobile proposito di sì fatti valentuomini che rinnovarono le lodi di Maria contro il disprezzo dell'empio.

Si dà principio al dettto libro con una acconcia prefazione che dichiara l'intendimento dell'opera a cui tien dietro un dotto discorso di Monsignor Luigi Cesare Pavissich; ove si dimostra la sublimità di Maria innanzi a tutte le creature, e la sua misericordia verso gli uomini, e perciò Essa si è meritamente resa degna de' titoli di refugio dei peccatori, salute degl'infermi, e consolatrice degli afflitti. Indi cominciano le poesie. Ed in una bell'ode la Marchesa Lorenzina Autici-Mattei raccomanda a Maria a farci superare le presenti insidie del demonio; onde così essa prega nella penultima strofe:

- « O madre, che le insidie
- Del serpe un di troncasti,
- « Ve' com'ei torna a muovere
- « Asprissimi contrasti,
- · Ora che stuolo osceno
- Tenta d'Italia in seno
- · Disseminar l'error

A questa succede un'altra ode non meno bella e soave della Contessa Teresa Gnoli-Gualandi, ove si fa la preghiera a Maria che per la sua intercessione presso il suo divin figliuolo si ravveda la falange rubella e confessi il suo fallo, e si prostri umile e penitente a Dio non per morire; ma per tornare a novella vita. Di cui per saggio riportiamo l'ultima strofe:

- « Ai pie' del tuo Signor deh! rinnovella
- « La forte prece o nostra aita e scampo!
- Della Fè invade il campo
- « La falange ribella
- « Al tuo Figliuol t'addita
- « Non pæa, no, si, prostri e torni in vita.

Segue nel libro un'ode saffica della signora Augusta Moretti, ove si legge la leggiadra quartina:

- « Dio nell'eterno suo santo consiglio
- « Ti modellò sì pia, si degna e pura
- · Che madre fosti al creator suo figlio

Tu creatura.

Cesare Cantù non ci lascia delusi dei suoi bei versi, quando si tratta di onorare la religione. Ecco una strofe d'una delle sue odi che indirizza a Maria Assunta.

- « Vien' nei parati talami
- · Del re dei re ti posa,
- « Tu Figlia e Madre e Sposa
- · Beata senza fin:
- · T'ammanta il sol, ti cingono
- · Stelle immortali il crin.

Il comm. Pietro Bernabò Silorata, autor principale di queste bel libro, detta pure una sua splendida canzone, un sonetto ed un cantico votivo. Ecco parte d'una strofe della canzone

- « Nel tuo nome rialzasi dal tristo
- « Gorgo di tutti i mali, e si rintegra
- « L'umanità caduta.
- « L'orfano in te fa d'una madre acquisto
- « E nei deserti il viator s'allegra,
- « A cui porgi la mano impreveduta
- « Là nell'immondo asilo ove s'accoglie
- « Chi degli altrui dispregi
- « Carco geme e sospira
- « Tu scendi e attuti le incessanti doglie;

#### E così chiude il detto sonetto:

وفرش

- « Te invocan tutte l'anime dolenti
- « Nel mondo derelitto, e al gaudio eterno
- · Per te verranno i popoli redenti

## E così dà prinzipio al cantico votivo

- « Ravvisate, o Cherubi fedeli,
- « Questa Vergin dal seno fecondo
- « Che Dio stesso ideava ne' cieli

Pria che avesse un'origine il mondo.

La signora Clarina Morroni Bernabò Silorata ci fa pure parte de' suo' soavi versi, per onorare la gran Donna del cielo con quattro piccole odi.

Essa così comincia la prima:

- « Del mar benigna Stella
- « Sovra il mio capo arridi,
- « Rimovi la procella
- « E calma i flutti infidi

## Così dice nella seconda strofetta della seconda ode:

- « Con materna cura
- « Noi dal cielo guarda,
- « Mentre ci sgogliarda
- « Sorte iniqua e dura.

## E così comincia la terza delle dette odi:

- « Io ti saluto, o Vergine
- « Che d'ogni grazia abbondi,
- « Colui che regge i mondi
- « Teco si elesse star

## E finalmente così chiude la quarta ode:

- Oh vera madre mia!
- · Te sempre amar saprò
  - « Col cor che nulla oblia
  - · Fedel ti resterò,
- « Chi non amar potria
- « Colei che un Dio lattò?
- « È Madre a ognun Maria;
- « Tutti salvar ci può.

Segue un sonetto ed una piccola graziosa ode del prof. Massi Questa è la prima quartina del sonetto:

- « Madre quel tuo soave occhio d'amore
- · Quel dolce impallidir del tuo sembiante
- « Volgi al fedel, che le virginee piante
- A baciar corre, a tributarti onore?

E questa è la strofetta onde si chiude la detta piccola ode:

- « Nel mio dolore
- · A quella pia
- « Sollevo il core
- · Ave, Maria

Il professore Toti ci dà una splendida ode sulle grandezze di Maria che finisce con questa strofe;

- « O Madre, o vivo tempio
- « Di caritade in terra:
- « Torna l'Inferno a spingere
- Le gente ad empia guerra?
- · Faro d'alto splendore
- · Ne squarcia il vel d'errore:
- « Magion di pace i popoli
- · Trovin rifugio in Te.

Inoltre si legge nella raccolta un tenero sonetto dello stesso autore che comincia cosi:

- « Sul Divo infante che in seno le posa
- · Maria soavemente il guardo inchina,
- « Mostrando qual dalla vista amorosa
- « Le scenda in cor dolcezza peregrina.

Segue un bel sonetto del sig. Giambattista De Dominicis-Tosti che comincia con questa quartina:

- · Vergin che in Dio tenendo il guardo fiso
- « Penetri il corso de' futuri eventi,
- « Madre, che dei tuoi figli odi i lamenti
- Che han fra tema e speranza il cor diviso.

Monsignor Masetti da pure un suo caro sonetto per la raccolta che comincia così:

- « Come giacente al suo candido giglio
- « Maria, disciolto il crin. negra la veste
- « Stassi immota di sotto alla funesta
- « Croce, ove pende moribondo il Fglio.

Succede una prosa della signora Vincenza Scotti De-Costanzo la quale con molta erudizione dimostra che Dio onorando la sua madre Maria sollevò la condizione della donna che ne' tempi antichi era troppo vile ed abbietta. Colle virtù di Maria ed i privilegi che meritamente gode, divenne la donna la compagna dell'uomo e capace delle prerogative che tanto adornano l'uomo. Essa autrice del discorso è un bell'esempio di saggezza e di buona istruzione, e però mostra col fatto la intelligenza, di cui è capace la donna; tanto giudizioso e nitido è il suo lavoro.

Autrice è anche la detta signora Scotti d'una ode che termina così teneramente:

- « Bella Regina Deh! gran Signora,
- « A cui postrato Il mondo adora
- · In tua virtute Spera il languente
- « Che nelle doglie mancar si sente;
- · Fa che chiamarti Nell'agonia
- « Possa col core Dolce Maria?

L'Egregio sac. Biletta dà pure una graziosa ode per questa raccolta, che comincia così:

- « O Vergin pura e Madre
- · Del divin Verbo eterno,
- « Che l'angue rio d'inferno
- · Premi col casto pie'.

La signora Maria Vittoria degli Oddi offri un suo bell'inno alla Vergine; in cui discorre i principali fatti della vita di Maria, e comincia colla seguente strofeita:

- « Alla Madre del Signore
- « Al conforto delle genti
- « Salga l'inno dell' amore
- « Che dei figli il cor detto!
- « Sperda il ciel gl'iniqui accenti;
- « Onde un rio la rinnegò.

Segue nel libro una elevata canzone del signor Antonio Pitto di cui riportiamo la seconda strofe:

- « Tu sei la Creatura
- « In cui l'eterno amore

- « Tutta de' doni suoi versò la piena;
- « Sempre candida e pura
- « Insin dal primo albore
- · Dell'esser tuo, di tutte grazie piena;
- « Tu l' Iride serena
- · Di pace annunziatrice
- « Che la misera terra
- « Tolse alla infauda guerra
- · Del serpe seduttor d' Eva infelice:
- · Ma invan mortal favella
- « Invan tenta spiegar quanto sei bella:

Seguono nella raccolta 14 leggiadre ottave della signora Maria Rosa Pieromaldi Biroccini; di cui per saggio riproduciamo la 5 ottava:

- « O Donna di valor tanto possente
- « Che grazia non ottien chi te non prega
- « Purissima del corpo e della mente
- · Il divino figliuol nulla a te nega
- « Amabil madre dell'umana gente :
- « Che in dolci nodi all'amor tuo si lega
- « Mirabil sempre ne' sentieri arcani,
- « Tu da l'orrendo abisso ne allontani

Il prof. Gazzino fece anche una sua graziosa ode ad onor della gran Donna, ove si legge la strofetta:

- « Madre oh! Madre, tu che 'l puoi
- · Sacra fiamma in cuor m' accendi;
- « Delle insidie ne difendi
- Del maligno tentator

Percorrendo la bella raccolta leggiamo un nobil canto in versi sciolti del signor Giovanni Maria Vitelleschi indiritto e alla gran Donna del Cielo e alla città eterna Roma, il quale così comincia:

- « E tu pure, o gentil terra latina,
- « Quasi incenso odorato, all'aura effondi
- « Il bel nome, onde tutta arde, e s'allieta
- « L' eterea stanza. Eccelso affetto il core
- · Del tuó popolo invade; amor possente

- « S'avviva, o Roma e alle fragranze il tragge
- « Della mistica Rosa, onde il divino
- « Verbo ebbe carne..... a te dolce Maria,
- · Queste zolle son sacre, ove col primo
- « Sorrriso della fè giugneane il vanto
- · Di tue grandezze.

Segue una elegia in buon latino del Conte Giuseppe Rossi, ove si prega la Vergine che il può di soccorrerci nella peregrinazione terrena.

## · Tu nos incolumes reddere sola potes

Il P. Domenico Bono delle scuole Pie detta pure una nobile canzone ad onor di Maria e di Pio IX. Egli così nella penultima strofe si raccomanda alla Vergine di liberarci dalle insidie nemiche:

- « Sorgi, o Possente, e caccia
- « Tanto livor, che alla famiglia umana
- « Solve i legami, Tu all' età bambina
- « Veglia, che ognor minaccia
- « Di funesto avvenire un' inumana '
- « Non più udita dottrina.
- « A quest' età dal sangue dell' agnello
- « Redenta, e che di vita
- « Mantiene in fronte ancor l'almo suggello,
- « Porgi pietosa tua celeste aita
- « Tu d'ogni labe pura
- · La serba dal feral tosco secura.

Il signor Prevosto Spadini consagra alle lodi di Maria un suo tenero Sonetto ed un Inno. Così comincia il sonetto:

- « Vezzosa pargoletta, perchè mai
- « Se luci tieni sempre fisi al cielo?
- T'è dato forse sotto umano velo
- « Della faccia di Dio vedere i rai?

E così canta alla 18 strofetta dell' Inno:

- · O Vergin pia, ricordati
- « Che mai da niun s' è inteso

- « Per volgere di secoli
- · L'aiuto tuo sospeso,
- « A chi fece ricorso
- « All' almo tuo soccorso
- Il P. Pellegrino da Forli scrisse un bel Sonetto per il novello dogma dell'immacolato concepimento della Vergine. E così dice del comune gaudio nella seconda quartina del sonetto:
  - « Esulta già la schiera poverella:
  - · In sua splendita fè del gran favore
  - · Dato alla Diva, e ne illustrò il caudore
  - « Con l'affetto, il sapere e la favella

Segue a' lodati versi una gentil prosa del can. Antonio Campanella, ove l'oratore prende a descrivere e a lodare il cuore di Maria tanto tenero ed affettuoso verso il suo divin figliuolo e tanto amorevole verso gli uomini. Quindi essa è il nostro sostegno presso Dio, e guai a chi non sa a Lei raccomandarsi colla preghiera.

Seguono nella raccolta iscrizioni latine una elegia anche in latino e una nobile canzone di Monsignor David Farabulini. Lasciando noi di parlare de' pregi delle cose latine mettiamo innanzi parte della prima strofe della detta canzone:

- « A te da' cieli, ov' hai corona e scettro,
- A te da tutte le terrestri prode
- « Ove imperi, o gran Vergine, giocondi
- · Inni risuonan di prepetua lode,
- « Se ognor tuo nome s' ode
- « Nel canto dei superni e in dolce metro
- D'amor si spande per gl'immensi mondi;
- · E inquesto umil pianeta o annotti o a giorni,
- Ripete dagli Esperi ai liti Eöi
- · Ogni gentil favella i vanti tuoi.

Ma non solo il signor Farabulini fa mostra di belle poesie, per lodare la Vergine; ma altresi concorre con un suo giudizioso discorso a mostrare quella gran Donna, sublime segno d'un bello soprannaturale che innalza la mente del filosofo e dell'artista sopra il creato, ove non si trova che il bello reale ed il bello ideale. E la Somma di S. Tommaso e la Divina Commedia di Dante sono una chiara prova del bello sublime e soprannaturale

che Cristo e la Vergine apportò al mondo ed alla intelligenza umana. Ciò che non sa e non vuol riconoscere l'ateo ed il razionalista. E però la religione cattolica è la vera fonte ispiratrice di sublimi idee.

Un'altra prosa, in forma di lettera al comm. signor Bernabo Silorata, non meno pregevole della discorsa è quella che segue del signor Giacomo Murena, il quale dimostra nella divina incarnazione del Verbo Eterno nel seno della Vergine non meno l'umiliazione d' un Dio infinito, che la esaltazione d'una umana creatura, quale fu Maria. La quale per questo meritamente si rende degna dell'ammirazione degli uomini; i quali lodandola ed onorandola non possono mai tacciarsi d'eccesso e molto meno d'idolatria. Per altro a Dio piace, che sieno lodati e venerati i santi suoi, e massime la sua santissima genitrice che fu la sua compiacenza e delizia sin ab eterno.

La signora Anna Forti fece pure un suo sonetto in lode di Maria, le cui quartine cominciano coi seguenti bei due versi:

- « Languia, qual fiore in sullo stel reciso,
- « L'umana stirpe a Dio fatta rubella
- « Tu allor cangiasti il pianto in dolce riso
- « O di nuova beltade, unica Stella·

Il P. Priore signor Giacomo Campanella dà per la raccolta un suo dotto discorso sulla devozione dovuta a Maria. Essa veramente è la maggior creatura; poiché nessun'altra ebbe questo privilegio di portar nel suo seno l'autor dell'universo e della grazia, ed essa corrispose così bene alla opera della redenzione ch'ebbe non piccola parte in tanta maravigliosa opera, la quale illustrò la sua natura umana, e la rese carissima a Dio, mirabile al cielo e di gran consolazione agli uomini; e perciò essa è così esaudita da Dio nelle sue preghiere, e così ammirata dagli angeli, e così propizia ai peccatori più di qualunque madre terrena verso a' propri figliuoli. E però l'uomo dee amarla e servirla per ottenere da Dio la remissione delle sue colpe ed esser salvo in cielo.

Due sue poesie ci offre nel libro che discorriamo Monsignor Gaetano Golfiieri, un salmo ed un sonetto. Il primo da lui si chiude con questi amorevoli versi:

- « Vuoi tu, Madre, consenti, o Reina
- « I tuoi figli dannati a ruina

- « Che si dica: Il signor della gloria
- « A Satanno lasciò la vittoria?
- · Che si dica: l'inferno giol?
- · Che si dica: al supremo cimento
- « Come foglia dispersa del vento
- Dell'Eterno la possa svani?

La seconda quartina del sonetto sulla natività di Maria esprime la maraviglia de' Serafini per questa gran Donna.

- « Fra mille e mille una serena Idea
- « Fuor della buia immensitade emerse,
- « E a sì gentil purezza amor la terse,
- « Che i serafini dicean; Sei Donna, o Dea?

Il signor Augusto Bernabò Silorata sacra con alcune sue terzine il Messia di Pope alla Vergine, tradotto in bei versi sciolti onde così chiude le dette sue tenere terzine:

- « Tu mi perdona colla tua verace
- « Grazia che invoco, Vergine Maria,
- « Se di sacrarti mi son reso audace
- « L'alto carme britannico: Il Messia.

Nel quale carme si leggono nel secondo periodo i seguent versi:

- « Il fitto dell'avvenir dischiude
- « Il veggente, e prorompe: Una feconda
- · Verrà pura Donzella, e fia per essa
- « Agli uomini largito un Pargoletto. .

Il prof. Angelo Ottolini dà due sonetti in lode di Maria, di cui rechiamo in mezzo l'ultima terzina del secondo sonetto:

Che tali e tante maraviglie unio În te sol una, che tu sei splendore Gloria e letizia del tuo suol natio.

Segue nel libro una prosa del prof. Pasquale Mancinelli, il quale con solidi argomenti prova, che la Vergine Maria è vera madre di Dio che prese umana carne nel seno di Lei, e se potesse provarsi il contrario, si distruggerebbe l' umanità di Gesù Cristo. Eresia, che nel quarto secolo si propagò, come dicemmo

da Nestorio vescovo di Costantinopoli; e però ebbe luogo il Concilio Efesino, e nell'aprile del 1879 da un temerario apostata fu rinnovata nella città eterna contro del Cristianesimo; onde è nato il bel libro che abbiamo preso a lodare. Sicchè l'ode che segue del signor Francesco Minervini spiega l'onesta intenzione di pubblicare questo libro in onor di Maria gran madre di Dio. Egli così si esprime nella quarta e quinta strofe della detta Ode-

4.

- « Sorgiamo noi tutti della ria parola
- Vindici inesorati
- Per ricacciarla a quel procace in gola
- « Che d'Efoso gli oracoli ha impugnati,
- « E stolto abbatter crede
- « Ben di tredici secoli la fede.

5.

- « Sorgiamo a protestar contro l'abbietto
- « Sacrilegio nefando
- · Di generoso sdegno armato il petto:
- « E te, Vergine pia, madre acclamando
- « Dell'incarnato amore
- « Novo t'offra ciuscun pegno d'onore.

La signora Maria Lupo Maggiorelli offre alla regina del Cielo un suo tenero Inno che comincia così:

- · Degl'italici vati ognor saliro,
- · Come catena di bei serti d'oro,
- « I carmi ed il sospiro
- Alla gran Diva dell'eterno coro;
- · A lei cui l'arpe in cielo a cento a cento
- « Intesson canti con divin concento.

Un discorso di Monsignor Eugenio Cano sulla importanza del Rosario alla Vergine ha degno luogo in questa raccolta; poichè il Rosario Mariano, questa corona di rose, stabilito da S. Domenico, e nel 1573 approvato solennemente dalla Chiesa è una preghiera accetta a Dio ed a Maria, come quella che contiene le lodi di questa gran Donna e ravviva la fede e la speranza de' fedeli nella devozione; e però debbe essere a tutti caro, e da tutti cotidianamente recitato, per ottenere le grazie che ci abbisognano in questa vita per ben meritare nell'altra.

L'Ode del sig. Luigi Profi sulla visita di Maria SS. a S. Elisabetta egregiamente racchiude le debite lodi della gran madre di Dio.

E così egli canta nella nona strofa:

- « Salve, o germe di jesse, o sola ed una
- « Dal cielo eletta agli alti suoi portenti!
- « La salute la vita in te s'aduna
- · Delle misere genti:
- · O salve benedetta, e benedetto
- « Sia sempre il pegno del tuo grembo eletto.

Il sig. Saverio Tabegna graziosamente sacra in un suo Sonetto alla Vergine il suo cuore nella fragranza d'un gentil mazzetto. Del quale sonetto ecco la seconda quartina:

- « Vergine, io sacro a te questo mio core
- · Entro il profumo d'un gentil mazzetto:
- · Lo accogli, e fa, che in esso un vivo ardore
- « Regni per te, pel tuo Figliuol diletto.

Al quale tiene dietro un Inno alla Vergine del sig. Lorenzo Redoano, ove si legge la seguente strofetta:

- « Vergin pia, de' rei speranza,
- « Di conforto e d'esultanza
- « Vera fonte ai miseri,
- · Deh! noi copri col tuo velo,
- « Ci proteggi in terra e in Cielo
- · Poi tua faccia mostrane!

E pur egli detta due be' sonetti (colle corrispondenti versioni latine) l'uno sulla verginità di Maria; la cui prima terzina è la seguente :

- « E appunto fu Maria la Vergin pura,
- Che mise in luce il nato, a Dio pur figlio
- « Per privilegio; onde stupi Natura.

E l'altro ch'essa è vera madre di Dio, di cui riportiamo pure la prima terzina del detto secondo Sonetto:

- « E se Gesù medesmo Iddio si dice
- · E a' fatti il prova, Lei, che in luce il diede
- « Perchè madre di Dio chiamar non lice?

Un'Ode del Can. Corrado Sbano da Noto ha degno luogo in questa raccolta. Egli dà alla Vergine le debite lodi, e saviamente biasima i tempi perversi che non potranno aver vita e tranquillità, se non tornano alla fede, e non isperano nella gran Madre di Dio ch'egli nella settima strofe della detta Ode così meritamente celebra:

- « Vergine pura e bella
- « Madre di Dio, Te dissero
- « Tutte le genti; e quella
- « Voce sonò per secoli
- « Insino a noi; fu santo
- · Grido alla terra, e fu de' Cieli il canto!

Il dottor Antonio De-Cerineo imitando nobilmente il Sonetto del Petrarca: *Chi vuol veder quantunque può natura* dà una bella lode all'Addolorata Maria. Ecco la prima quartina del Sonetto:

- « Chi vuol veder quanto aver pena un core
- « Può mai tra noi, venga a mirar l'invitta
- « Vergine eccelsa, che di duol trafitta,
- « Per far più lungo il suo morir, non muore.

Sul mistero della Verginità di Maria Madre di Dio il signor Giacomo Valsecchi dà il suo sonetto. Di cui è questa la prima quartina:

- « Io Madre! E come? O messaggier superno?
- « Con le pupille al suol disse Maria,
- « Se di Vergine fida ho il patto eterno,
- « Come dunque esser può che Madre io sia?

Il sig. Tommaso Rossi dà l'inno di Alessandro Manzoni sul nome di Maria liberamente ridotto in un'Ode saffica latina, ove si legge il verso: Candida o Virgo, Domina, o Culumba.

Il Sac. Giuseppe Spera con un suo poemetto in varii metri egregiamente loda Maria sotto i suoi diversi titoli.

- I. Nella sua Concezione; di cui riportiamo una strofe; e così delle altre odi:
  - « La pura immagine.—Già di Maria
  - Pur balenava.—All'occhio onnipotente:
  - Nel pensier libero.—Candida pia
  - A Dio raggiava.—Qual casta vergine.

#### II. Maria nell'Eden

- E l'uom divenne a Dio fratello, a un Dio!
- « E sua madre fu madre a tutti pia!
- « Sì d'Eva e Adamo compiono il desio
  - « Cristo e Maria!

#### III. Maria ne' Patriarchi

- « Chi di lei saprà dir l'alma virtude,
- « Che l'estasi divina simboleggia?
- « Ella contempla Dio: suo petto schiude
- « A savii accenti, e co' suoi figli inneggia.
- · Ella con Lia l'alta progenie acclude
- Delle tribù, perchè Israele echeggia
- · Dai magnanimi lombi di Giacobbe
- « Uscì il popol cui Dio per suo conobbe!

## IV. Maria ne' profeti

- « Ella madre immaculata
- « Ella Vergine feconda
- « Darà un Figlio, onde rinata
- « Sia la gente gemebonda.
- « Sia di Gesse la radice,
- · Nube colma di tesor
- « Ella femina felice
- « Darà al mondo il Redentor.

## V. Maria nel Cantico de' Cantici

- « Ecco, tu bella sei diletta mia
- « Hai l'occhio di colomba, ecco sei bella;
- · Del fior del campo hai tu la leggiadria;
- « Candido giglio, che le valli abbella:
- « Qual ride il puro giglio tra le spine
- « Tra le vergini hai tu grazie più fine!

#### VII. Nascita di Maria

- « Iddio creò nell'estasì
- · D'immenso amor per la famiglia umana
- « Una pudica Vergine;
- « In cui l'umanità si trasumana:
- Ella saria l'anello
- « Tra l'uomo e Dio, sospiro d'Israello!

## VIII. Maria nel vangelo

- « Veggo in te gran prodigio!
- « Tu partoristi un figlio
- « E resti intatta Vergine
- « Immaculato giglio:
- · È sangue tuo l'onnifico
- « Che si nasconde in te.

## IX. Maria madre vergine

- « Oh della diva grazia immenso abisso,
- « O Madre, maraviglia delle genti
- Del consiglio di Dio termine fisso!

#### X. Maria nell' Umanità

- · Vergin Madre, sublime trofeo
- « Della Fede, ogni plaga, ogni lido
- A te un tempio, un altare a te feo,
- Luci e fiori lo cingono fido;
- Ti avviluppa di gloria e desir
- Ogni gente, e a te manda un sospir!

## XI Preghiera a Maria

- « O a tutti i miseri
- « Madre clemente
- » Salva dal turbine
- La umana gente
  - · Prega per noi!

Il signor Can. Benardino Quattrini loda nel sacro libro con una sua elevata canzone in sei visioni la grandezza di Maria, e chiude la quinta strofe co seguenti versi

- Una donna m'apparve
- Della stella e del sole assai più bella
- Che, qual si mostra in ciel, tal mi comparve.
- 📝 Allora ogni altra vision svanissi
- Ed io, chinai la fronte
- E salve, o fonte d'ogni grazia, dissi:

Segue nella bella raccolta un Inno del Vida recato in versi sciolti dal signor Nicolò Delerna, ove si leggono i seguenti versi:

- « Ed, oh Maria! tu per gli eterei templi
- « Fan risonar tutt'i bëati cori.
- « Maria ripeter s'ode e in fragorosi
- « Festanti applausi le più eccelse rocce
- « Rimbombano lontano e in nuovo gaudio
- « Ritemprasi per entro il cielo tutto.

Due affettuosi sonetti del signor Enrico Fabi seguono nelia raccolta:

L'uno comincia così

- « A piè della materna Ara, dov'io
- « Cercai pace al mio cor, Vergine bella,
- · Fui preso ai tuoi divini occhi, ed un pio
- · Desir s'accese all'anima rubulla .

#### e l'altro

- « O dell'anime afflitte unica spene.
- « Unica gioia del mio cor Maria,
- « Sola dolcezza della vita mia
- « Sparsa d'amaritudine e di pene.

Del P. Eusebio da Montesanto si legge nel bel libro un divoto discorso sulle apparizioni di Maria. Dalla quale si dice, che si mostra tanto affezionata alla terra che procura in ogni tempo chiamare gli uomni a Dio colle sue benefiche apparizioni. Essa è paragonata al sole che spande ovunque la sua luce benefica, ed in si fatto luogo è stata collocata da Dio, per far germinare in terra la misericordia il perdono e la grazia.

La signora Contessa Isabella Rossi inneggia la Nascita del Salvatore e la Morte e le Grazie di Maria. E così canta nella terza strofetta del primo Inno

- · Maria lo bacia, un languido
- Sospir dal cor le fugge
- « Lassa? presago palpito
- · D'atroce duol la strugge!
- Sa ch'ei votiviva vittima
- « Venne per nostro amor!

Canta nella quarta strofa del secondo Inno

- « O sommo portento di grazia e d'amore!
- « Ei lascia alla Madre per figlio del core
- « Il mesto seguace che oppresso e smarrito
- « Ricerca nel volto del caro tradito
- · La luce divina che ognor vi brillò!

Chiude l'Inno a Maria co' teneri versi della seguente ultima strofetta

- « Salve, o Maria! del debole
- « Confortatrice aita!
- « Salve! per te men torbida
- « Trascorre a noi la vita!
- · Oh benedetta! oh amabile!
- « Tu non rigetti alcun!

Segue nella raccolta un'ode latina saffica del signor Tommaso Moriondo imitandosi lo stile del Venosino, ed ove si legge nel principio dell' ultima strofa

- « Una spe lassis modo spes, Maria
- Nostra sis nobis...

Monsignor Vescono Gioacchino Cantagalli con tre sue belle poesie loda la beata vergine, cioè con una ode, con una canzone e con un Inno.

Così nella quindicesima strofe dell' ode prega Maria:

- « Pace, o Maria! di lagrime
- · Abbiam giá sparso assai!
- « Chi della mesta ausonia
- · Chi non ha conti i guai?
- « Nati a' diletti studi
- · Dell'arti a' bei lavori;
- Deh! perché mai si crudi
- « Contra natura uscir?
- « Già tra di noi gli allori
- « In altre età fiorir.

Così nella seconda strofe della canzone esalta le virtù e le glorie di Maria.

- « Vergin, che per l'altissima umiltade
- « Cotanto all'alto Re fosti gradita,
- · Ch'ei ti fe' segno del divin consiglio;
- « Onde dal primo amor fu l'opra ordita;
- « Ch'infra il cielo e la terra aprì le strade,
- · E pose fine al doloroso esiglio,

E così nella terza strofetta dell'Inno implora le grazie della gran donna:

- « Dell'increato artefice
- « Madre figliuola e sposa,
- « Su noi polluta origine
- « Adima i rai pietosa:
- · I tuoi tesori disserra,
- « O fior di nostra terra
- « Astro del nostro ciel.

Alcuni bei distici dell'avv. Giuseppe Paggioli fan parte della raccolta.

Del P. Vincenzo Maria Gatti si legge discorrendo il bel libro un suo panegirico ad onor di Maria SS. de' Miracoli, ed esaltando egli le grandezze di Maria dimostra, com'essa è nostra Madre e protettrice, e che noi le siamo debitori d'un culto sincero, culto ch'è gradito a Dio, come se fosse fatto a lui stesso, e servendo ed onorando la gran Donna si onora e si serve Dio; perché tanto questa creatura è a lui accetta e tante sono le sue perfezioni innanzi ad ogn'altra più pura e santa cosa creata dall'onnipotente. Essa ha più potere a placare Dio che noi a provocarlo; e però le nostre speranze devono tutte essere riposte in Lei, per l'acquisto della nostra celeste beatitudine onde bella mente segue nella raccolta un'ode di Monsignor Agostino Bartolini, che loda e prega Maria, come conforto a' nostri mali, la quale comincia con questa strofe:

- « O bëata, o conforto a' nostri mali,
- « Guarda alla turba pia,
- « Che lagrimando all'ara tua s'avvia;
- · E tu che tanto vali,
- « Tu che all'umano domandar precorri,
- « Vergin pietosa, ai miseri soccorri!

Monsignor Vincenzo Anavitti ritrae in una sua sonora elegia l'orazione funebre che fece Geroteo alla morte della Vergine: ove si legge la terzina:

> Oh! chi non pianga al suo materno lutto. Quando rivista omai la patria terra, Perso il figliuol, lo sospirò per tutto?

Il sac. signor Giuseppe Russo prova in una sua dotta, quanto breve prosa, che Maria è madre di Dio, per confessione dello stesso Dio, di Gesù Cristo, degli uomini e de' demoni; e perciò chi può dubitare di questa verità ch'è uno de' più sublimi misteri della nostra religione? E a cui sogliono contrastare i forsennati che non ammirano la semplicità e la santità del vangelo ch'è il codice di Cristo!

Il P. Nicolò Biaggi in due odi saffiche fa la parafrasi dell'ave Maria e della Salve Regina.

Nella prima ode così si esprime nella sesta strofe:

Santa Madre di Dio, Madre pietosa, Noi t'invochiam con affetto pio; Odi la nostra voce lamentosa Madre di Dio.

E così dà principio alla seconda ode:

Salve, o Regina: e Madre ognor pietosa,

- « Che mediatrice nostra al divin trono
- « Madre eletta di Dio, Figliuola e Sposa « Preghi perdono.

Il signor Pietro Betta scrive ad onor di Maria una sua soave melodia e due sonetti. Ecco una quartina della melodia:

- « Salve! da tutti i lidi a te incessante
- « Suona il sospir del mesto peregrin,
- « Che di tue luci immaculate e sante
- « Ricerca il raggio nel fatal cammin.

Ed ecco le quartine di ciascuno sonetto

I.

- « Prima che a Dio facessero corona
- « Gli angeli e i mondi, eri sua figlia e sposa,
- « Ed in Lui ti allegravi umile e prona
- « Nel mistero de' secoli nascosa.

- « Vergine in ciel di stelle incoronata
- « E de' sospiri degli aflitti in terra
- · A te vien l'alma dal desio chiamata
- · Come a fonte d'aiuto in aspra guerra.

Il signor Antonio Farzia dà una graziosa e libera traduzione della Salve Regina ove si legge la strofetta

- « Su via! ci guarda
- « D'ogni periglio
- « In questo esiglio
- « Pieno d'orror.
- Il P. Remigio Buselli intesse una sonora elegia alla gran Madre addolorata; ove si legge la terzina
  - « Caro è l'amor d'amico e di fratello,
  - « Ma più vivo di questi, è quel di madre,
  - · Più dolce più ingegnoso e puro e bello.

Il signor Antonio Maria Franchini con un'altra sua elegia rende una bella lode a Maria sotto il titolo delle Grazie, ove si legge:

- · I doni tuoi qual mar senza confine,
- « Alma Vergin Maria non han misura,
- « Nè l'avran; che dei secoli alla fine

Monsignor Alessandro Zamboni dà un suo bel sonetto in lode della gran Donna; di cui questa è la prima quartina

- « Vergine, e madre del figliuol di Dio,
- « Già vagheggiata nella eterna idea,
- « Dall'increato spirto con desio
- Di redimer dell'uom la stirpe rea.

E finalmente il signor Giuseppe Cattaneo chiude il libro delle lodi di Maria con un suo ingegnoso sonetto che comincia colla seguente quartina contro l'eresia sulla sua maternità:

- Colpa felice che rapir tentasti
- « Sua corona alla vergine feconda,
- · Cui negli atti e pensieri umili e casti
- Nè prima fu, nè simil; nè seconda.

E così abbiamo con somma devozione e piacere discorso il libro delle lodi a Maria, che parecchi bell'ingegni e sinceri devoti si proposero di stampare dietro cortesi inviti del chiarissimo commendatore Pietro Bernabò Silorata, il quale libro credo, che vivrà lungamente come un nobile attestato di venerazione e di osseguio alla Regina del cielo, e come un monumento di filiale affetto verso la gran Donna che conciliò e concilia il cielo colla terra e l'uomo con Dio. Argomento degnissimo dei cultori delle muse e de' buoni studi d'ogni gentil persona che dee riconoscere e lodare innanzi ad ogn'altra cosa creata la sede della sapienza e la salute degli aflitti, per ottenere le desiderate grazie e prima di tutto il perdono delle umane debolezze confidando nella madre di Dio e nella augusta dispensatrice delle divine grazie. E pur la gran Donna si bestemmia nel secolo decimonono da quegli sciocchi ed insensati che non sanno quel che dicono. Ma guai per loro, se non si ravvedano e non piangono il loro fallo e la loro empietà che li rende l'orrore dei buoni e il raccapriccio dei devoti. Onde così la mia umile musa cantò il seguente

## SONETTO

Come potrassi mai soffrire in pace La bestemmia alla Madre del Signore? Ne inorridisce il buono e onesto core, Ma pur nessun di riparar si piace.

E così l'ardir cresce, se si tace. La legge, se non esce tosto fuore Una scritta, che faccia vero onore Alla gran Donna che d'amor si sface.

Mostro l'uomo, di cui maggior non nacque, Stolido mostro che disprezza il bene Che il sommo Dio a lui di far si piacque.

Egli dovrebbe tutta por la spene Nella Vergine, in cui l'errore tacque: E così solo scanseria le pene.

Catania, 15 settembre 1886.

## BREVI CENNI

SULLE

# ANTICHITÀ DI SICILIA E DI ROMA

PEL PROFESSORE IN MEDICINA

## FRANCESCO BATTAGLIA RIZZO

DA TERMINI IMERESE

Presidente Onorario dell'Accademia Dante Alighieri-Catania
Socio protettore benemerito del Circolo Partenopeo con Medaglia Sezione Scienze-Napoli
Socio corrispondente della Reale Accademia Stesicorea-Catania
Socio Onorario di Scienze, Lettere ed Arti-Catania
Deputato più volte del Museo Termitano
Medico Mecroscopo della Comune Termini-Imerese ecc. ecc.

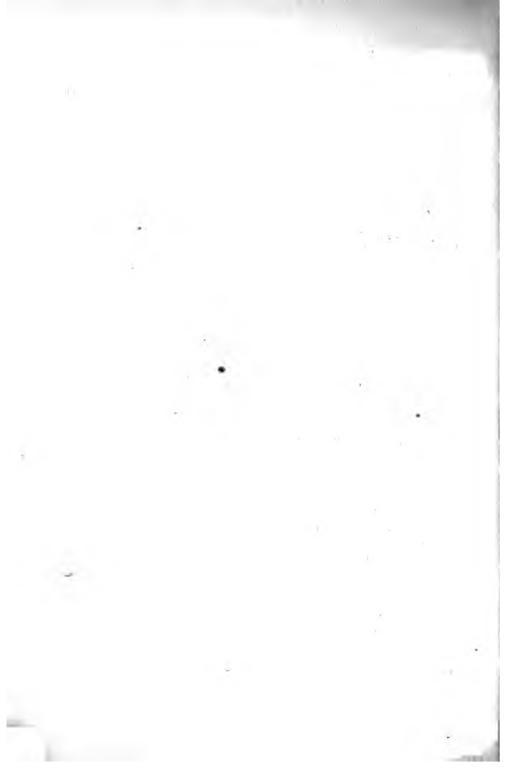

#### A

# VINCENZO LA ROSA

PRESIDENTE DELL' ACCADEMIA

DANTE ALIGHIERI

CON ASSIDUA INSTANCABILE CURA

SOLERTE

DELLA NOBILE ASSEMBLEA

PER L'INCREMENTO DELLE BELLE LETTERE E DELLE SCIENZE

CON SINGOLARE AFFETTO

DA TUTTI

AMMIRATO RIVERITO

FRANCESCO DOTTOR BATTAGLIA RIZZO

AL DILETTO FIGLIO ETNEO

ALL'ESIMIO FILOLOGO

QUESTI BREVI CENNI

SULLE ANTICHITA' DI SICILIA E DI ROMA

DEDICA, OFFRE, CONSACRA.

#### A

# FRANCESCO DOTTOR BATTAGLIA-RIZZO

SOCIO PRESIDENTE ONORARIO DELL'ACCADEMIA

CULTORE ZELANTE E BENEMERITO

DI SCIENZE E LETTERE

VINCENZO LA ROSA

CON ANIMO GRATO E RICONOSCENTE

RENDE GRAZIE SINCERE

PER LA SUA CORTESE DEDICA.

La Sicilia, la più grande Isola del Mediterraneo, è stata in tutti i tempi studiata e ammirata dal cultore scienziato, e dallo straniero, per le sue antichità e per lo splendore della potenza e del genio Greco-Siculo.

Dessa è bagnata; ad oriente dal mar Jonio; a mezzogiorno dal mar Mediterraneo; ad occidente e settentrione dal mar Tirreno. Questa feracissima Isola, comprende sette provincie, ventiquattro circondari e trecentocinquasette comuni. La totale popolazione, secondo i dati statistici più recenti, ascende a duemilioni novecento trentaquattromila e ventisette abitanti.

Sono pregevoli, e da considerarsi in Taormina le vetuste muraglie, gli acquedotti, le cisterne, il teatro, di cui si scorge con specialità tutto il corpo della scena, il che non si osserva in verun altro teatro, che degli antichi sia rimasto. Similmenté nell'anfiteatro di Catania, disotterrato in parte ai nostri tempi, è da notarsi l'Odeo, come fabbrica unica tra tutti gli antichi teatri. Ivi ancora si conservano molti bagni, colombai, e laconici e nicchie sepolcrali. In Siracusa, si ammirano svariate e grandi antichità. Il templo di Minerva con belle colonne, che addi nostri è la Chiesa Cattadrale. Molti sepolereti, catacombe, le rovine del tempio di Giove Olimpio, e le sterminate latomie dimostrano la sua antica grandezza. Nella città di Girgenti, le fabbriche più pregiabili sono: il tempio della Concordia, il Mausoleo creduto di Gerone; varii sepolcreti ed acquedotti scavati nel monte. A pochi chilometri di Calatafimi, un di torreggiava l'antica Segesta, della quale sussiste ancora il famoso tempio di Diana. Meritano in Palermo, di essere considerate alcune antichità dei tempi Siracusani e Normanni, come ben osservasi in molte altre parti della Sicana terra.—Nè sono quì da trasandarsi le nostre memorie letterarie. La poesia pastorale è nata in Sicilia, e son famose le canzoni di Dafni sopra la sua ninfa Henla. In questi argomenti Teocrito fu riputato da tanto che il dottissimo poeta Virgilio lo risguardava, come suo maestro. La commedia, si dice inventata in Siracusa, ove adornò i soggetti e le scene Epicarmo. Spesse fiate si rappresentavano gli spettacoli tragici nei teatri di Gela, che erano stati diretti da Eschilo. Egli è pure indubitato, che l'eloquenza sia nata in Sicilia.

Empedocle in Agrigento, Corace e Tisia in Siracusa, dopo aver cacciati i Tiranni, e stabilito il governo del popolo, ridussero in arte l'uso della parola.

Nè dee qui pretermettersi Gorgia da Lentini, che col suo vago e adorno dire tanto rumore fe' levare in Atene. La filosofia ancora riconosce alcuni suoi dogmi dalla Sicilia È opinione del moto della terra, che si attribuisce a Iceta da Siracusa, e quella della pluralità de' mondi a Pietrone d'Imera. La medicina deve ad Erodico, fratello di Gorgia maestro del divin vecchio di Coo (Ippocrate). La ginnastica, e l'empirica, furono prima d'ogni altro coltivate da Acrone di Agrigento. Se poi ci rivolgiamo alle matematiche, scienze esatte, che sono le più utili alla vita, ognuno è memore dell'immortale siracusano Archimede. Noi abbondiamo d'Istorici; solamente qui è da notarsi il famoso Timeo da Taormina, il quale stabilì l'ordine dei fatti e dei tempi, e fu il primo che introdusse l'uso delle Olimpiadi. Le belle arti furono perfezionate in questa sicula terra.

Fu il sommo Stesicoro, poeta lirico, che fece delle nuove scoperte alla musica, e di alcuni strumenti. Ancora si ammirano le stupende opere di scultura e di architettura. L'agricoltura fu a tal segno promossa, che non isdegnò Gerone, il principe di Siracusa, di pubblicare un codice agrario pei nostri industriosi campi.

Or bene, dopo il governo de' Greci, comeché fossero sopravvenute varie nazioni, pure non si spensero presso noi le belle lettere.

Nella branca mineralogia si rinvengono in questa preziosa Isola poche e belle pietre dure e tenere, che sarebbe lungo il noverarle. Sono qui da ricordarsi le agate, i diaspri, i quarzi, che si ritrovano nei territorio di Santo Stefano di Bivona e di altre contrade. Scorrendo il fiume di Nisi si rinviene il lapilazzoli, pietra preziosa di color azzurro sparsa per lo più di vene color d'oro; ed altrove il granito, il porfido e l'alabastro. Vi ha ancora dell'ambra, delle vene di argento, d'oro, delle miniere di ferro, e principalmente nell'agro di Alì presso Messina. Nè mancano altri metalli e metalloidi di svariate nature. Qui giova però ricordare, che alquanti scrittori in diversi tempi, han favellato del Papiro, che nasca nelle belle e deliziose contrade della Sicilia. Però niun di essi scrittori ha finora precisato il luogo dove una tal pianta avea sua origine, ne in modo particolare l'ha descritta. Per averne una notizia, più precisa e particolare, è da osservarsi, che nella Metropoli di Palermo esiste tuttora un rione denominato Papireto. Tal nome è di antichissima data. Nelle lettere di S. Gregorio, facendosi menzione di alcuni poderi esistenti lungo questa città, si parla ancora della massa Papirianense. Ugone Falcando, scrittore del secolo XII descrivendo la città di Palermo nomina una sua contrada detta Trans Papyretum che esisteva ai tempi dello storico Fazzello. Però era riserbato ai di nostri, che si rinvenisse il papiro in altre località di questa ubertosa sicula terra; e ciò è dovuto all'ingegno, ed alla assiduità del solerte cavaliere Landolina da Siracusa, coltissimo uomo, e di ogni letteratura ornato: imperocchè, egli non solo ha saputo osservarlo e riconoscerlo, ma anco l' ha ridotto artisticamente a quegli usi identici, che gli antichi lo adoperavano. Questa pianta nasce nel flume Ciane, il quale sbocca nel porto maggiore di Siracusa, ed è detta volgarmente Pappira o Pampira. Il Papiro è una pianta palustre, che cresce sulle rive dei fiumi e dei laghi, È comunissimo in Egitfo, lungo il Nilo; ma cresce anche in Sicilia (1).

Ha un lungo stelo alto da uno a due metri; grosso quanto una delle nostre canne ordinarie, e terminato con un largo ciuffo di foglie sottili e lunghe, che ricadendo in fuori, rassomigliano ad un ombrello. Quando il fusto esce fuor dell'acqua, marciscono. Il fusto è di figura triangolare, di cui due lati uguali so-

<sup>(1)</sup> Hahicos-(parola egiziana).

Papiro, Cyperus, papirus, Pianta del genere Cipero, nativa dell' Egitto e della Sicilia. Le sue foglie a guaine radicali; che involgono il culmo di questa pianta, distese e conglutinate con la belletta od argilla plastica del Nilo e con qualche altro glutine, sono gli antichi papiro su cui scrivevano gli Egizi, e poscia i Greci e i Romani; con essa i primi componevano altesal ceste, coperte, corde e cappelli; e la midolla del fusto serviva loro di lucignolo, perchè pigliava facilissimamente fuoco.

no piani e retti, e il terzo è curvo, e fanno tre angoli acuti. Lo interno del fusto è di color bianco, e comechè sia spugnoso, pure è pieno di fibre, e di filamenti, che si stendono per la lunghezza di esso. Il suo fiore non ancora sbocciato è racchiuso dentro alcune foglie, ed è composto di più fili spessi e folti, i quali allungandosi, nė potendosi più sostenere, cadono irregolarmente. Questa pianta, non solo viene descritta botanicamente, ma anco ne fece uso il celebre scienziato Galeno, come medicinale, e ne vergò una dotta memoria inviandola all'ottavo della facoltà dei Semplici e così dice: Il Papiro da per se solo non entra nella medicina, ma infuso ovvero bruciato e macerato nello aceto inacquato, e nel vino, consolida le ulcere fresche e quelle specialmente di figura circolare. Ma quando la pianta si usa diventa medicina escarotica, non che la cenere della carta; quindi il sullodato Galeno l'ha definito Medicamentorum de carta combusta, per le ulcere sordide e cavernose, come del pari i trocisci Faustini scritti nel 7 libro da Paolo Eginita. I Greci, chiamano il Papiro Hahicos, i Latini Papyrus, gli Arabi Hurdi, et Herdi.

Così conclude il Dottor Professore Matthioli nei suoi elaborati discorsi di terapia generale. Gli antichi Egiziani usavono il Papiro per iscrivervi assai prima della venuta di Cristo.

L'uso del Papiro per iscrivere sembra anteriore all'epoche stostoriche, come narra Plinio. Il Consule Romano Maciano vide in un tempio della Lidia, regione dell'Asia minore da lui governata, una lettera di un certo Sarpedone, scritta sul Papiro e datata nientemeno che da Troia città dell'Asia distrutta dai Greci ben 1184 anni prima della venuta di Cristo. Vuol dire dunque che sin da quel tempo remotissimo era noto l'uso del Papiro per la scrittura. Le opere dei Re Numa Pompilio, che visse a Roma settecento anni prima di Cristo trovate nel suo sepolcro, sono del pari scritte sul Papiro. Tutti gli scrittori sommi della vetusta età, parlando dell'uso del Papiro, su cui anche essi scrivevano, lo fanno risalire ai tempi più antichi. I manoscritti trovati tra le rovine di Ercolano e di Pompei sono pure sul Papiro. Gli Egizi masticano la radice del Papiro, perchè il succo ha la proprietà nutritiva; nasce pure in Soria non che presso L'Eufrate.

Grazie dunque dobbiamo tributare all'industrioso cultore Landolina, per la sua intelligenza, e il modo di preparare il Papiro, e che per opera di lui, non è più uno degli arcani delta vitusta

etade. Or ben si scorge, che il Papiro di Siracusa, è somigliantissimo all'Egiziano, di cui se ne ha la descrizione presso Plinio e Teofrasto; nè si allontana da quello osservato in Palermo, per quanto ne scrisse l'esimio e rinomato scrittore Fazzello.

Di quanto brevemente abbiamo esposto, chiaro emerge, che le antichità, le scienze, le lettere e le arti belle, furono prime che tra noi ebbero culla, mercè la potenza del genio Greco-Siculo.



Nota — Nella Sicana classica terra, vi sono diverse fonti d'acqua termo-minerali. Dai più remoti tempi: in Termini - Imerese tuttora esiste un vecchio stabilimento balneare, ed a questo fu aggiunto non ha guari un colossale e magnifico monumento idrologico novello a foggia di altri del continente. Le sue acque sono molto mirabili, nelle svariate patogenie dell'economia animale, per i principi chimici assimilabili che contengono, come be n risulta dall'ultima analisi qualitativa e quantitativa, fatta dal valente chimico Prof. Vincenzo Oliveri.

# POCHI CENNI Sull'origine di Roma e delle sue antichità

La città di Roma, per divisamento dei più celebri scrittori, ha la sua origine da Troia, allorquando questa fu presa dai Greci ed incendiata. Enea con altri suoi commilitoni troiani, fuggendo il furore di Marte, ed errando per qualche tempo per diversi mari, pervenne nell'agro Laurentino del Lazio Italiano, ove eontrasse nozze con Lavinia figliuola del Re Latino, ed ivi edificò una città denominandola dalla sua consorte Lavinia. La città di Roma, come si opina fu fondata nell'anno della creazione del mondo 3241, dopo il diluvio 4591, avanti Cristo 753, nell'anno terzo della sesta Olimpiade, 431, dopo l'eccidio di Troia; nel quinto anno di Gioata Re di Giuda; nell'undecimo giorno avanti le calende di maggio, cioè nel giorno 21 d'aprile.

In quella stagione Romolo contava più del terzo lustro di etade. Questa superba città ebbe il nome di Roma da Romolo suo fondatore, il quale, dopo d'aver ucciso suo fratello Remo in avvenuta contesa, proseguì ad edificare la città, a cui diede il suo nome. (1) Non indugiò ad aprire un asilo a tutti i servi fuggitivi di altri paesi, e ad ogni sorta di gente vagabonda, non che ai popoli d'intorno detti Aborigeni, e da questa razza di uomini fu dal suo inizio popolata la città di Roma. Per dare maggiore latitudine comprese nel perimetro della città il monte Palatino, ove avea gittate le fondazioni il Capitolino, Indi l'accrebbe notabilmente coll'aggiunta di altri cinque colli, cioè il Celio, l'Aventino, il Quirinale, il Viminale e l'Esquilino, per cui fu denominata Septicollis, cioè sita sopra sette montagne. A questi colli, che erano i maggiori, si aggiunsero altri tre più piccoli cioè il Pinciano, chiamato per l'innanzi Collis Hortulorum, il Gianicolo ed il Vaticano. Questi ultimi due, essendo al di là del Tevere continuarono colla città per via di un ponte di legno, detto Pons

<sup>(1)</sup> Romolo regnò 37 anni, dando prova di valore e di saggezza. colla forza e coll'astuzia accrebbe la popolazione di Roma e riportò grandi vittorie sui popoli vicini. Fu ucciso mentre passava in rassegna l'esercito. Il popolo poi lo adorò sotto il nome di Dio Quirino.

sublicius. Or volendo Romolo dare un incremento alla popolazione di Roma, e ricusando i popoli vicini di dare le figliuole per consorti a gente raccogliticcia, ordinò una solenne festa cogli spettacoli ad onore di Nettuno. Invitò i popoli vicini ad intervenirvi, ai quali con violenza rapi le donne nel farsi i giochi, e le diede ai Romani. Quindi d'allora ebbero origine le sanguinose guerre tra i Romani e i Sabini (1).

Accresciuta la popolazione Romolo divise la città in tre parti una la destino ai ministri della religione, ed alla edificazione dei tempi, l'altra agli usi pubblici, alle piazze ed alle Basiliche; la terza finalmente destinolla agli usi privati: dividendola in trenta parti uguali, secondo il numero delle trenta Curie. Però, Augusto la divise in 14 quartieri. Aveva otto ponti, e s'usciva per 15 porte. Riceveva acqua per venti acquedotti, e poteva far passare le sue armate da un'altra estremità dell'Italia, per un gran numero di belle strade pubbliche, delle quali 15 uscivano dalla parte di Roma. Di quanto si è detto, si può meglio riscontrare in Strabone la descrizione dell'antica Roma libro 5 pag. 357. Vi sono ancora in Roma i più rari monumenti della vetusta età, Primo. Alcuni Anfiteatri e quello maggior d'ogni altro detto volgarmente il Colosseo da una statua gigantesca, colossale che vi era, il quale ebbe inizio da Vespasiano e da Domiziano. (1)

Secondo—Alcuni archi trionfali, come quello di Costantino il grande, che eretto gli fu presso l'Anfiteatro per la vittoria riportata contro Massenzio, con la seguente epigrafe. Liberatori Urbis, fundatori pacis. Quello di Tito Vespasiano il più vetusto di tutti gli altri colossei eretto in onor suo dopo la distruzione

<sup>(1)</sup> Sabini. Popolo antichissimo dell'Italia, trai Latini e gli Umbri; di costumi severi presso Roma, verso greco. Furono così appellati dalla regione e dal culto degli Dei quasi Sabini. Le figlie di costoro, furono rapite dai primi Romani, che non avevano mogli; il perchè i Sabini furono spesso in armi contro di loro, e per la durata di 458 anni, i Sabini combatterono per la loro indipendenza; e furono interamente soggiogati nell'anno 463 di Roma, quando il Consule Curzio gli ammise nelle legioni, e molti Sabini andarono ad abitare in Roma. Oggi il paese abitato da costoro chiamasi la Sabina.

<sup>(2)</sup> Il Colosso da cui denominato fu il Colosseo, era nella via sacra postovi da Nerone, come dice apertamente Dione:

Hic ubi siderius proprius videt astra Colous, Et crescunt media Pegmata celsa via

Vespiniano poi gli fece levare il capo di Nerone e sostituirvi quello del sole, siccome dicono Svetonio e Plinio. Questo colosso dopo 37 anni fu fatto levare da Adriano, come ben leggesi presso Sparziano e Lampridio.

di Gerosolima. Quello di Settimio Severo che si osserva nella chiesa di S. Martino, col ponte trionfale di cui si scorgono tuttora gli avanzi presso porto Angelo; e fu talvolta in tanta reputazione, che si vietò con decreto del Senato di passarvi.

Terzo. Alcune Terme, come quelle di Antonino Pio, che Ammiano Marcellino ebbe a dire; Lavacra in modum Provinciarum extructa.

Quelle di Alessandro Severo. di cui miransi tuttora gli avanzi presso la chiesa di S. Eustachio, e quella di Costantino che si osservano ancora sul Quirinale addi nostri detto volgarmente Monte Cavallo. (1)

Quarto. Alcune colonne ammirabili, come quella di Antonio eretta da questo imperatore in onore di Antonino Pio suo genitore, che ha 185 piedi di altezza: e l'altra di Traiano in onore di questo Imperatore, che si sgorge presentamente, con tutta la base sotterra in piedi del Quirinale. Vi è altresi la colonna rostrata che stava una volta sul Campidoglio eretta in onore di Giulio Cesare, e cinta di rostri ossia sproni di navigli in segno

E così pure il Pantheon, ove riposano le spoglie del Re Vittorio Emanuele, non era che una sala delle terme di Agrippa. Vi erano opere d'arte, come il gruppo di Lacoonte, il Toro Farnese, l'Brcole, i Gladiatori, Venere Callipice ec. ec, Vedi studii sulla Calabria del dotto filologo, atorico e scienziato Leopoldo Pagano da Diamante.

<sup>(1)</sup> Facendo menzione dei bagni degli antichi Romani, si possono attingere belle ed interessanti notizie in Cicerone, Virgilio, Orazio, Plutarce, Svetonio, Clemente Alessandrino, Tacicito, Seneca, Plinio, Varrone, Marziale, non che in Sesto Aurelio, Vitruvio, Diodoro, Apoleto, Cassiodoro, Rusebio, Olimpiodoro, Polibio, e Ausonio. Il Baccie raccolse i nomi dei luoghi deleterme antiche degli autori greci, e il Ferrari ne tessà un catalogo nel dizionario della geografia V. aquae et termae. Però il Baccio e il Jasolino osservavano colla scorta di Plinio, che per 600 anni, dai bagni in fuori, non vi fu in Roma niuna medicina, perchè i medici andarono da Grecia in Roma sotto i consoli L. Emilio e M. Licinio nel 535 di Roma cioè nel 291 av. Cristo, e perciò i mali cutanci erano rarissimi, perchè curati con l'uso continuo de' bagni. Roma fu per quasi 600 anni non senza medicina, ma senza medici, cioè senza un professore della divina arte.

I primi medici che vi andarono di Grecia dopo il 2,19 per far fortuna nella novella capitale del mondo, tranne pochi filosofi e medici teoretici, erano stati in gran parte cust odi di terme e di bagni. I Romani edificarono i bagni ossia terme ad emulazione dei Greci. In Roma i bagni pubblici furono accresciuti la prima volta da Mecenate, e poco dopo Agrippa ne fabbricò 180. Nerone, Caracalla, Vespesiano, Tito, Comodo, Domiziano, Severo, Gordiano, Aureliano, Diocleziano, Massimiliano e quasi tutti gli imperatori li accrebbero fino ad 800 edifizii, i quali erano formati di pietra, di marmi e di metalli, caldi, freddi e tiepidi, e ornati di grandezza e di magnificienza, bagni e stufe di marmo più prezioso e coll'architettura meglio intesa. Al tempo di Seneca e di Nerone furono portati alla loro più solida e grandiosa magnificenza. Le terme di Caracalla, ornate di 200 colonne e 1600 sedili, poteano accogliere 2300 persono; quelle di Diocleziano 3200. L'attuale chiesa di S. Maria degli Angeli a Roma non è che la sola biblioteca di queste terme, accomodata da Michelangelo al culto cristiano

della prima vittoria navale da lui riportata avverso de' Cartaginesi. (1) Al suddetto aggiungansi gli Obelischi dinanzi la porta del Popolo e nella chiesa di S. Giovanni Laterano; famosi avanzi del circomassimo iniziato da Tarquinio Prisco ed in prosiego accresciuto da Augusto e abbellito con colonne, e statue da Traiano e da Eliogabalo. (2) Vi sono ancora altre tre colonne di meravigliosa struttura presso il campo vaccino anticamente detto il toro boario, che appartenevano al tempio di Giove Statone eretto da Romolo, dopo che ebbe vinti i Sabini.

Altre, pure se ne scorgono non lungi dal Tempio della Concordia edificate da Camillo: e di quello di Giove fulminante fatto ergere da Augusto campato meravigllosamente da un colpo di fulmine.

Finalmente un'altra colonna conservasi nel Campidoglio, che sulla sommità ha una palla di rame, fatta piantare da Augusto prima di tutte le altre, nel Mercato Romano. Nella città eterna dei setti colli tuttora, si conservano dei monumenti vetusti. Primo. I magnifici avanzi dell'antico palagio Imperiale, che la maggior parte occupava del Palatino.-Secondo. Le rovine del Tempio della Pace, che oggidi pur si scorgano presso la Chiesa di S.2 Francesca Romana nel campo vaccino. Tito Vespesiano l'aveva eretto ed arricchito colle spoglie più belle di quello di Gerusalemme distrutto e saccheggiato da lui. - Terzo. Il Panteon, oggi denominato la Rotonda, fabbricato da Agrippa, e dedicato a tutti gli Dei della antichità; molte di tali statue si vedono nel palazzo dei Principi Giustiniani, e si conservano come un glorioso Palladio di questa illustre famiglia. - Quarto. Il Mausoleo di Augusto, sito presso la chiesa di S. Rocco; ma quasi dello intutto guasto. Inoltre, si mirano ancora le 12 tavole di rame, che contengono le 12 leggi che bene si conservano nel famoso campidoglio.

E finalmente, Roma capitale del mondo cristiano, è una Metropoli celebre per la sua estensione, per la bellezza e magnifi-

<sup>(1)</sup> Sebbene Servio interprete di Virgilio dice:

Rostratas Julius Cesar posuit Pænis navali certamine Georg. 3, 29.

La prima vittoria navale dei Cartaginesi riportata fu, non già da Giulio Cesare, ma da C. Duilio, e in onore di costui eretta fu dal Senato la colonna suddetta. Quod manifestum est etiam ex columune rostrata, quæ est Duilio in fore posite. Così dice Quintiliano, non che Plinio, dimostrandolo chiaramente lo Schefero e il Ciaconio.

<sup>(2)</sup> Non si trasandi il famoso Obelisco già eretto in campo Marzo da Augusto, e rinnalzato da Papa Benedetto XIV.

cenza de' suoi palazzi e delle sue piazze. I suoi maestosi monumenti, già detti ancora esistenti, fan conoscere quanto possa in un popolo virtuoso e belligero l'amore della patria e della gloria.

Non meno sublimi sono i monumenti odierni, che ad ogni passo si fanno ammirare.

Il tempio Vaticano e il contiguo palagio Pontificio racchiudono quanto mai l'intelletto umano può desiderare od immaginare di bello, di sontuoso e di prezioso.

In una parte di questa immensa città serpeggia il Tevere. Questo fiume si traversa sopra tre magnifici ponti, i quali servono vieppiù ad abbellire la maestosa sempiterna Roma.



## DISCORSO ACCADEMICO

## Sulla importanza d'una buona educazione ed istruzione della gioventù

<del>---3-x-</del>}---

E se il mondo laggiù ponesse mente

—Al fondamento che natura pone.

Seguendo lui, avria buona la gente.

DANTE, Paradiso c. VIII.

Dio, poiche ebbe creato l'Universo dalla informe materia con tutti gli esseri animati ed inanimati, creò l'uomo per farlo godere delle opere della creazione, fornendolo di libero arbitrio e con naturali tendenze al bene ed al male, e dandogli una legge, la cui osservanza gli è cagione di premio eterno e di eterna felicità e la trasgressione di pena e castigo nella vita futura, qualora Egli non vuole qui in terra anco punirlo de' trascorsi, e forse per rimunerarlo di qualche opera buona tra le tante cattive che da lui si commettono. Quanto importi dunque l'essere l' uomo virtuoso e sommesso, per adempiere al suo mandato, e non trasgredire la legge di Dio creatore e redentore del genere umano sarà materia di questo discorso.

Ognun vede quanto sia debole ed impotente l'uomo, incapace per se stesso di opere buone e grandi, quantunque sia adorno della scintilla divina, qual'è l'ingegno; di cui volle arricchirlo Dio E però può egli solo col suo aiuto e grazia, quando è ubbidiente e sommesso a' divini voleri fare cose grandi e durature a lode dello stesso Dio ed a bene di sè e de' suoi simili. Pertanto l'uomo che non coltiva il suo ingegno trasgredisce il suo principale mandato, e non può ottenere la grazia divina delle opere belle e grandi; ma dovrà necessariamente cadere nelle turpitudini del sècolo e nelle opere triste che disonorano l'umana natura. Quindi l'uomo sin da fanciullo dee regolare la sua vita o a dir meglio l'opera de' genitori e de' maestri debbe esser quella di avviarlo di buon' ora agli studi, per prendere l'abito sin da' più teneri anni; perocchè l'uomo nella parte vegetale è simile alle piante, alle quali se si dà, quando sono tenere una buona e

diritta piega, la conservano sempre e diventano alberi ritti e belli; i quali alberi per contrario se si trascurano, crescono tortuosi e diventano nocivi colla loro ombra a quelli vicini. In tal modo prendendo il fanciullo il buono avviamento comincia a studiare per abito, tuttochè non conosca ancora la importanza dello studio; e così quell'abito convertitosi in natura, diviene egli giovane studioso e caro a' suoi genitori ed a' suoi maestri.

Ma quantunque un giovanetto sia bene avviato dalla più tenera età, pure deggiono por mente i genitori ed i maestri di non farlo avvicinare a' compagni guasti e corrotti; poichè il vizio colle sue attrattive facilmente invesca i giovanili animi, e lasciano lo studio e le buone pratiche, ove tanto si mostravano zelanti ed operosi. I cattivi compagni sono per lo più la causa della depravazione de' giovanetti puri ed onesti, e tutti quei morigerati, che si sono lasciati corrompere, se confessassero i loro primi passi alla depravazione, certamente i più ne darebbero la colpa a' cattivi compagni, alcuni alla lettura di qualche libro turpe e scandaloso, e pochissimi ad una perversione causalmente avvenuta, per aver posto amore a qualche femina cattiva; quindi deono i genitori zelanti nella educazione de' loro figliuoli, guardarli dai cattivi compagni, deono essi in una certa età di discernimento guardarsi da loro stessi per non far lega ed amioizia co' giovani depravati e nemici della purità dei costumi.

Essendo i giovani lontani da' cattivi compagni e docili ed ubbidienti a' loro genitori e a' maestri, facilmente progrediscono negli studi, ove trovano la loro pace dell'animo e la prosperità nella loro fortuna; perciocchè il più delle volte gli studi procacciano onori e ricchezze tranne d'un altissimo merito e singolare, che spesso per invidia è vilipeso e schernito. Ma la fortuna e la felicità ordinariamente ce la fabbrichiamo noi stessi, studiando ed intendendo alle lodevoli pratiche della vita, come l'ignorante l'ozioso lo scostumato e il corrotto corrono in balia della disperazione e della miseria.

Il giovane che adempie esattamente i suoi doveri, cioè che studia con amore ed alacrità diviene un gioiello nella civil comunanza. Egli è l'uomo utile al civile consorzio; poichè una mente pacata una mente aliena dalle mollezze e dalle turpitudini del secolo, si spinge molto innanzi nel sapere, e sa rivendicar l'onor di Dio vilipeso dai tristi e dagli empii, sa mettere la virtù nella altrui osservanza, sa procacciare agli uomini i vantaggi che provengono dalla istruzione; dacchè è certo, che la più parte degli

errori nascono dalla ignoranza. In somma il giovane colto osserva le leggi divine ed umane, ed in questa osservanza sta riposta la virtù e l'onore, dappoichè l'uomo, che conosce bene le leggi di Dio non commette reati contro la legge degli uomini. Inotre comincia a scrivere sulle materie importanti alla umana istruzione, per disingannare i suoi simili dalle false apparenze del bene. Non sono stati gli uomini egregiamente educati nella loro gioventù che hanno fatto opere immortali che hanno liberati gli animi dalla tortura e dai mali che sono nati dalla ignoranza e dai pregiudizii? Quindi nel mondo non vi ha cosa migliore che la buona coltura, che la buona istruzione, per non commettere quei falli che deturpano l'uomo, e tanto lo rendono pernicioso a se stesso, non che ai prossimi.

Se non che l'uomo debbe vivere in terra per glorificare il suo alto Fattore, e non per godere e far bene solamente a sè ed al mondo. Egli in tutto dee mostrare la sua suggezione all'Altissimo, a cui va debitore della sua esistenza e di tutti i doni che lo rendono un essere privilegiato; e quindi i suoi studi deono prima fondarsi nella conoscenza degli attributi di Dio, e dee a lui dare i primi onori, dee osservare la sua legge, dee tutto tollerare per amor di Lui, dee amare i prossimi, come creature fatte dalla mano onnipotente dello stesso Dio.

Se manca in ciò è vano il suo studio, anzi è nocivo a sè stesso ed agli altri, e dee un giorno render maggior conto d'aver male studiato a quel Dio che dovrà esser giudice delle opere nostre. Chi studia male è come quel cattivo colono che coltiva un fondo incolto ed infecondo che semina sui massi ed anche peggio; poichè colui finalmente non perde altro, che le sue fatiche ed i semi; perchè non raccoglierà nulla. ma chi ha fondato sulla empietà e sulle lascivie e turpitudini i suoi studi apporta un male gravissimo a sè a' prossimi e a Dio; perchè corrompe il mondo, e se è un ingegno originale i suoi scritti sono un perpetuo scandalo che rendono il suo nome turpe ed infame nelle regioni più lontane e nelle età più remote.

Vedete pertanto quanto sia stata biasimata nel mondo incivilito la frenesia di un Democrito e d'un Epicuro che furono gli antichi filosofi che negarono Dio e si mostrarono atei, e così furono seguaci di cotesti empii in tempi meno lontani un Porfirio ed un Giamblico un Tolando ed uno Spinoza, e finalmente un Mirabeaud per non parlare de' seguaci di cotesti falsi spiriti e bizzarri. Né solo chi nega Dio fa male a sè ed alla umanità, ma

altresi quelli che vagheggiano ed abbracciano le eresie, e molto più quando se ne fanno propagatori al genere umano. Un Lutero ed un Calvino, quali mali non han prodotto alla religione cattolica colle loro eresie?

Ed il modero Rernard quanto non si rende importuno filosofo a voler negare in Gesù Cristo la natura divina? E quanto non sono stanchevoli e ad un tempo biasimevoli ed esecrandi gli errori intorno alla religione di un Rousseau ed un Voltaire? Così pure riescono scandalose le opere scritte contro il pudore sia in prosa sia in verso, come sono parecchi novellieri e romanzieri che mostrandosi lepidi e faceti corrompono il cuore umano colla descrizione di tante turpitudini che dovrebbero piuttosto occultare e coprire d'un velo, che mostrare al pubblico le debolezze degli uomini o le vergogne.

Non è questo l'ufficio dello scrittore di abusare di questo dono di Dio e di questo mezzo, per migliorare gli uomini e renderli virtuosi e felici. Chi non sa che gli errori sono i nemici dell'uomo? Il quale quando non è fermo nella religione e nella virtù va barcollando in questa vita mortale e se opera qualche cosa di bene è per un puro caso, e non per savii principii che non ha nella sua mente. E così si manca al gran beneficio che deggiono fare le lettere nel cuore umano di renderlo superiore alle lusinghe del mondo, e fargli conoscere, qual è la vera beatitudine dell'uomo nella presente vita, cioè nell'osservanza delle leggi divine ed umane e nel tollerare pazientemente tutte le molestie e persecuzioni che ordisce la invidia e l'intrigo.

Pertanto cosa grande è la buona istruzione, anzi grandissima che innalza l'uomo dallo stato abbietto di fortuna e d'orrore; poichè un uomo povero per mezzo di essa diviene agiato, e spesso ricco e potente, l'uomo ricco di beni di fortuna diviene grande e felice, perché sa fare buon uso del danaro, e facilmente ottiene l'osseguio del mondo e la stima de' grandi del secolo. Laddove, se fosse stato un ricco o un nobile senza istruzione, sarebbe solo tollerato da alcuni, disprezzato da' più, e di danno e rovina a se stesso. Qual cosa dunque migliore della istruzione? che Dio la benedice, e certamente i veri e buoni sapienti sono gli uomini a lui più cari; perchè sono nell'ordine ed hanno fatto buon uso dell'ingegno che Egli ha loro dato, e come operosi ed osservatori del bene e nemici del male, sono esseri privilegiati che quasi hanno acquistato un'altra natura, cioè hanno modificato la natura umana. pieghevole al male pel primo peccato di Adamo.

È lo studio, che dà una nobile occupazione alla gioventu, che non corre in preda ai vizii, e si rende docile agli avvertimenti dei genitori e dei maestri che fugge il male, che procura di farsi un migliore avvenire, che si rende di buon esempio a tutti, che gode dei piaceri onesti ed innocenti della vita, la quale è una tempesta ed un baratro pe' giovani sciocchi e scapestrati, pe' giovani seguaci de' tempi e degli apparenti beni terreni.

È la istruzione, è lo studio che rende l'uomo un'essere rispettabile e caro nello esercizio d'una lodevole professione per l'utilità che apporta alla civil comunanza che la soccorre col suo ingegno e co' suoi studi, e mentre fa un bene a sè stesso che si procaccia un onesto ed agiato vivere, concorre a mantenere la cosa pubblica, l'ordine ed il decoro delle città e della nazione. Sicchè l'uomo colto vale più di mille uomini incolti; perchè l'uomo colto apporta per lo più vantaggi, laddove gli incolti sono quasi sempre di peso alle civili società, uomini inutili, e spesso nocivi a loro stessi, di danno e molestia agli altri. Onde di un gran bene si priva l'uomo che non coltiva il suo ingegno, spesso fidando in un ricco retaggio de' suoi maggiori; ma il danaro sovente va a finire per l'abuso che se ne è fatto, e la istruzione rimane, finchè l'uomo dimora in questa terra, ove spesso lascia una bella memoria di sè per avere acquistati onori e ricchezze.

Si priva veramente d'un gran bene colui che disprezza lo studio; poiché oltre di passare una cattiva gioventù, oltre di non fabbrtcarsi una fortuna nell'età adulta, farà una noiosa vecchiaia; perchè mancate all'uomo le forze fisiche, cade in una smania nella vecchia età e diviene increscioso a sè stesso: laddove l'uomo che ha coltivato i buoni studi, l'uomo ch'è fornito di una buona istruzione, non solo non è mai ozioso; ma si giova delle ore d'ozio, per pascere lo spirito colle buone letture. Egli specialmente s'è letterato o scienziato nella vecchiaia o fa qualche opera, quando si è riti rato dal frastuono del foro e da' clamori della civile società, o perfeziona qualche opera già fatta, o in ogni caso ha un baluardo nel diletto degli studi a tutte le noie che accompagnano la vecchiezza. Egli gode delle fatiche passate e passa graditamente il tempo stando in casa colle amene letture, le quali dilettano lo spirito più di qualunque piacevole e lepida conversazione di buoni amici. Quindi l'uomo che non ha studiato nella sua fanciullezza e nella sua gioventù si 'prepara

una triste vecchiaia. Cicerone descrive egregiamente nell'orazione a pro del suo maestro Aulo Licinio Archia tutti i vantaggi dello studio, com'è utile in ogni età che alimenta la gioventù, alletta la vecchiaia, ch'è di sollievo nell'avversa fortuna. di ornamento nella prosperità, che ci accompagna ne' viaggi, ch'è sempre con noi in città ed in campagna: in somma lo studio è il nostro più fido amico in ogni nostra età, in ogni nostro stato di fortuna, in ogni luogo di nostra dimora: qual lode maggiore poteva dargli quel grande filosofo?

E i più degli uomini non sono stati grandi pe' benefici effetti dello studio? I filosofi greci non furono grandi ed immortali per lo studio della filosofia da loro professata ed insegnata? I poeti non sono stati grandi ed immortali per opera delle loro sublimi poesie? Gli oratori e lo stesso Cicerone non fu grande ed immortale per opera delio studio? E Demostene massimamente, che la natura gli era stata matrigna di doni, non divenne il primo oratore della Grecia mercè lo studio? Anzi lo studio è un mezzo di rendere l'uomo grande senza bisogno della fortuna e delle occasioni; perocchè un guerriero, per esser grande fa d'uopo dell'opera della fortuna cioè che si porga propizia alle sue geste. Cesare, lasciando stare il suo merito come scrittore, fu grande come generale: perchè ebbe favorevole la fortuna, ed ebbe molte occasioni a mostrare il suo genio marziale; così fu Pompeo, detto il grande; e così sono stati parecchi altri generali della antichità e delle età moderne. Ma questi hanno esposto la vita a gravi pericoli, per divenir tali, ma l'uomo di studio nel suo ritiro diviene grande senza esporre la vita a' rischi della morte e senza apportare desolazioni e lutti a' suoi simili. Napoleone I certamente divenne grandissimo pel suo genio militare; ma quanti danni non cagionò all' Europa che rese teatro di sangue e di barbarie? Di quante cose esacrande non fu cagione? Quanti scandali non diede? Per contrario i nostri grandi letterati e scienziati de' tempi suoi non sono stati meno grandi e famosi senza apportare la ruina d'alcuno; anzi apportando beni e vantaggi a tutto il mondo incivilito.

Perciò vedete, come lo studio supera di gran lunga qualunque nobile missione dell'ingegno umano, riesce caro e gradito a Dio e agli uomini, non reca alcuno rimorso a' suoi buoni e sinceri cultori.

Certamente un generale quando supera le battaglie, quando fa delle conquiste non è sempre tranquillo nell'animo; perchè nel-

le ore di silenzio e di quiete necessariamente dee pensare quali ruine ha cagionato alla umanità, quante femine ha reso vedove, quanti ragazzi ha privato del padre, quanti vecchi ha gettato nella miseria, avendo loro tolto il sostegno de' figli che li alimentavano non che soccorrevano. Sono questi rimorsi di poco momento? Lo squallore delle città saccheggiate ed arse, monumenti abbattuti e distrutti, vergini sfiorate, fanciulli strozzati, uomini mutilati, sono questi i tristi frutti delle vittorie che non possono mai rallegrare un uomo, anche inumano e crudele; il quale nei riposi della notte dovrà pensare a tutti i mali da lui cagionati ed averne rimorsi. Inoltre le guerre sono quasi sempre cagione di miseria, perchè restano incolti i campi, perchè sono spogliati i popoli vinti dalle suppelletell delle loro case, sono spesso cagione di peste di gravi malattie che cagionano i cadaveri putrefatti. E di tutto ciò è causa quell'uomo che ha avuto gran genio per la milizia, ch'é divenuto un generale prode e che ha preso diletto nelle guerre e nelle conquiste.

La pace è il primo dono che Dio concesse all'uomo in terra; perciocchè i doni della pace sono immensi e salutari, e la pace si rende onorevole e cara per opera dello studio, altrimente diviene un turpe ozio che si odia da tutti. Che giova la pace, se non è sorretta ed adorna da savi consigli? Che giova la pace senza una perfetta istruzione? Pertanto la pace per godersi debbe essere accompagnata dallo studio, ed "allora diviene un dono che Dio concesse a' mortali, per farli vivere tranquilli e felici. La quale pace però allora solamente si rende utile e cara, quando è la base delle opere del bello e del sublime, quando gli uomini si danno alle scienze alle lettere alle arti liberali, per render gloria a Dio, creatore e conservatore dell'universo, ed a cui dobbiamo immensa gratitudine ed onore, e dobbiamo servire coll'anima e col corpo, e senza sofismi e dubbiezze, ma sinceramente e fervidamente. Ed a ciò debbono specialmente intendere le opere degli ingegni educati, poscia debbono nella pace render più facile e breve la istruzione de' giovani; e debbono fare opere utili all'umanità, sgannandola dagli errori da' pregiudizii dalle superstizioni che rendono molesta ed inquieta la vita; e finalmente è degno ufficio delle arti belle sollevare gli uomini dalle noie, allettandoli colle opere belle e sublimi, e a questo intendono le arti liberali. Una bella prosa una bella poesia una bella pittura una bella scultura; una bella architettura una bella musica, non innalzano l'animo a Dio che tanto potere ha nelle sue creature,

da dargli la facoltà di esprimere cose con tali bellezze di forma, che rapiscouo gli animi li sollevano ed allettano e li trasportano in un regno immaginario di beatitudine e felicità! Sicchè incresciosa sarebbe la pace, se mancasse dalle arti liberali: esse mostrano la grandezza di Dio ed elevano gli animi fino all'Epiro, e così l'auomo si rende strumento di gaudio all'altro uomo, ed in questo scambievole traffico di bellezze e di armonia si fa meno infelice questa vita, e si rende decorosa in terra la pace.

Se gli uomini non si danno alle opere della pace è inerte la civile società, si languisce nell'ozio e nella ignoranza, diviene funesto il riposo incresciosa e disutile la vita; perchè non avrebbe la guida ed i conforti della sapienza, che insegna a scansare gli errori ed a vivere nell'ordine, non avrebbe i diletti delle belle arti, che sollevano lo spirito dalle angosce, e lo innalzano al cielo. Laonde un essere abbietto ed infelice sarebbe l'uomo in questo mondo se mancasse dalle arti belle, viverebbe misero e morirebbe oscuro e nessun vestigio e gradita memoria lascerebbe di sè. Questo studio dunque che spesso si sdegna dalla gioventu, come un severo giogo ed un peso intollerabile è sommamente necessario, e si dovrebbe fare a gara da' giovani; perchè ciascuno creasse opere savie e prudenti, perchè apportasse ricreazioni e sollazzi nelle amarezze della vita.

Se questo vero penetra nell'animo della gioventu, non mancheranno le società civili di forti campioni nelle scienze e di valorosi atleti nelle lettere e belle arti; e così la civil comunanza diviene una palestra amabile, un gaudio perenne, e l'uman vivere si fa caro e gradito. E questo stesso l'ha imposto Dio, il quale tiene a cuore e gradisce oltre modo, che l'uomo fatichi a bene di sè, e de' prossimi, e questa fatica tiene in luogo di preghiera, che fa a lui, cioè fa parte del servizio di Dio, purchè essa onesta e nobile fatica si rivolga sempre a gloria di Lui ed a bene duraturo degli uomini. Lo studio è preghiera e massima d'un gran Santo che penetrò tanto innanzi ne' dogmi di nostra; sacrosanta religione, e s'innalzò, come aquila tra i dottori della chiesa.

Signori! Dio è la perfetta sapienza e nella legge di Dio v'ha la più squisita perfezione, che solo i ciechi e gli illusi non vogliono vedere e confessare; ma Dio la comanda, perchè essa illustra l'uomo rendendolo essere nobile, e sollevandolo dal fango lo loca tra gli spiriti beati. Nessuna dottrina degli antichi filosofi, aiutati da una religione naturale fu mai perfetta, Aristo-

tile, Socrate e Platone, Pitagora, Cicerone, Seneca e molti altri non insegnarono mai cose belle e perfette; poiche le loro dottrine furono sempre magagnate dall'errore. Solo Diò è grande e perfetto; e solo il figliuolo eterno di Lui sparse nel mondo la luce. Di che molti per loro fanatismo non seppero e non sanno far tesoro. Quella sapienza pura e semplice nelle sue massime per chi ben guardi è cima di perfezione, riempie i savi di stupore, e non possono a meno che benedire la rivelazione e confessare che quell' Uomo era veramente Dio.

Coltivando il giovane lo studio e ad un tempo, come si disse, professando la religione del padre della sapienza, qual' è Cristo, egli sarà uomo dell'ordine, sarà uomo caro a tutti, e godrá nel suo cuore della beatitudine; perciocchè non c'è migliore cosa in terra, che d'un cuore puro e tranquillo, d'un cuore che non soffre i rimorsi della rea coscienza. Chi ha tradito il fine dell'umana creazione, cioè chi vive in terra come i bruti, non può mai esser tranquillo e felice, sarà sempre lacerato da' rimorsi e da' timori. I beni eletti studi l'adempimento delle leggi divine ed umane fanno qui in terra l' uomo felice, cioè gli fanno godere di quella pace propria di questa vita; dappoiché di vero neppure i giusti possono esser felici, come gli eletti dal cielo. In terra viviamo coi tristi, siamo soggetti a tutte le imperfezioni umane, sìamo molestati da mille eventi; la terra per nessuno è ameno soggiorno. Quindi colla pazienza che insegna la religione di Cristo tutto tollerando per amor di Lui, si può goder solo qualche poco di pace e di tranquillità.

Socii, alunni e cittadini ornatissimi, vedete il frutto dello studio: vedete, che nessuno se ne pentirà nell'età provetta, vedete, come l'uomo dotto cresce sempre in onore e fama, come tutto tollera, come rende beati i giorni de' suoi simili; e però i poeti cantino le lodi dello studio, animino i giovani a partecipare di questa beatitudine, ed a fuggire le illusioni umane, i turpi piaceri de' sensi, le vanità del secolo e tutte le passioni che tormentano gli uomini e li fanno in terra scontenti e infelici. Guardino (io ripeto) la pacatezza di Cristo che nulla lo allettò, nul la lo trosportò de' beni di quaggiù; ma visse umile e casto, e guardò sempre i beni della vita futura, e come pellegrino fu in questa terra, e visse istruendo il popolo nelle grandezze di Dio e nella beatitudine degli eletti. Questo tenore di vita egli insegnò a noi; e poichè egli è la perfezione per eccellenza, noi non possiamo e non dobbiamo mancare a seguirlo. Signori! tutto viene

meno quaggiù, tutto ciò che si diparte dalle massime di Cristo apporta pentimenti e rimorsi. Egli è la verità eterna; Egli è l'ente perfettissimo. E però sdegnate le massime del secolo, siate fedeli a Lui, che non vi pentirete giammai; anzi un giorno godrete anche quaggiù de' frutti del vostro ingegno de' vostri studi e della vostra vita, spesa a gloria di Dio a bene de' prossimi e di voi stessi, che vivendo nell'ordine e nclla religione di Cristo avete adempiuto a' doveri deil'uomo, e sarete tranquilli nell'animo e lodati e benedetti dalla gente.

Catania, 20 febbraio 1894.

V. LA ROSA

#### VITA

DI

## S. TOMMASO D'AQUINO

La gloriosa vita di Tommaso
DANTE, Par., c. XIV.

Di alcuni santi non solo si dee ammirare ed imitare la vita, ma altresì la operosità e la dottrina, e tra questi merita un luogo segnalato il glorioso Tommaso ch'è un gran campione del cristianesimo che tanto onora la Chiesa e il regno italico.

Egli nacque nel marzo del 1225 nel castello di Rocca-Sicca presso della città d'Aquino nelle provincie napolitane da Landolfo Conte d'Aquino e da Teodora, figliuola del conte di Cheti. Mostrandosi un fanciullo vispo a 5 anni fu collocato nel famoso monastero di Monte Casino per ricevere una buona educazione. E quivi progredi tanto nella istruzione, e mostrò tale ingegno ed attitudine allo studio, che l'abate di quel monastero consigliò il padre di mandarlo alla università di Napoli. Nella quale egli divenne ben presto un giovane famoso per l'ingegno per lo studio e per la bontà de' costumi che 'mostravasi superiore alle vanità del secolo, che sempre disprezzò. Sicchè all'età appena di 18 anni prese la nobile determinazione di entrare ivi in Napoli nel'ordine religioso de' padri predicatori, i quali lo accolsero, come un dono di Dio, tanta buona opinione egli godeva di bontà e di dottrina.

Pervenuta però questa nuova a' suoi genitori arsero di sdegno, e pensarono il modo di distoglierlo da quella (creduta da loro) pazza risoluzione. Il che essendo inteso da Tommaso pregò il superiore dell'ordine di mandarlo in Roma a fare il noviziato. La madre di lui ben tosto si recò quivi per dissuaderlo, ma giunta in Roma intese che suo figliuolo era passato a Parigi per compiere i suoi studi di teologia. Vi è maggiormente allora essa crebbe nello sdegno e scrisse efficacemente a' suoi figliuoli maggiori Landolfo e Rainaldo che militavano in Toscana nel-

l'esercito dell'imperator Federico di ricondurre a viva forza il loro fratello Tommaso nella casa paterna, donde si era pazzamente sottratto; e quelli così fecero.

Ritornato pertanto Tommaso in Aquino la madre lo garri forte della presa risoluzione, e vedendo ch'egli era ostinato nel suo proponimento diede carico all'unica sua figliuola di fare opera, perchè lo rimutasse. Il che quella prese a fare co' modi più efficaci: ma tutto fu vano, perchè la cosa riuscì nel contrario che la sorella fu vinta dalle ragioni di Tommaso e pensò essa a farsi monaca nel monastero di S. Maria di Capua, e si condusse tanto bene che poscia divenne Badessa di quel monastero. Essendo riuscita inutile l'opera della sorella furono di ciò avvertiti i detti due fratelli. I quali si recarono in patria, e prima d'ogni cosa stracciarono l'abito religioso indosso a Tommaso e dappoi lo chiusero nel castello insieme con una cortigiana sotto pretesto che dovesse quella servirlo.

È facile ad immaginare quante lusinghe e blandimenti avesse cominciato ad usare quella donna per allettare Tommaso ad una vita molle e lasciva; ma egli fermo nell'abnegazione de' sensi e santo timor di Dio, a cui sempre si raccomandava, non andò melto che un giorno corse incontro a quella donnaccia con un tizzone, e così la mise in fuga. Frattanto i padri dell'ordine dolenti di cotesti duri trattamenti che soffriva Tommaso trovarono modo di visitarlo in quel castello, e brigando presso la madre per la liberazione di lui, essa si convinse della verace vocazione del figliuolo e si odoperò di farlo fuggire da una finestra a capo di due anni dalla sua prigionia.

Reso egli libero, si recò in Napoli nel convento di S. Domenico, ove fu accolto con gioia e festa da tutti que' religiosi. E dubitando essi di potere essere ancora perseguitato da' suoi fratelli il mandarono prima in Roma, indi a Parigi e di la a Colonia per sentire le lezioni di teologia di Alberto Magno ch' era stato sino allora il più gran dottore di quell'ordine. E quivi il giovane Tommaso sotto tanto maestro fece progressi maravigliosi e nella scuola era così umile e sommesso e taciturno che i suoi condiscepoli il chiamavano il Bue muto; ma in breve assordò egli il mondo co' suoi mugiti e divenne l'oracolo dell'universo e l'angelo delle scuole.

L'università di Parigi non tardò punto a fregiarlo delle insegne di dottore, ed egli fu anche ivi professore di scienze ecclesiastiche e superò tutti i suoi coetanei e pareggiò il merito di Alberto Magno, tanta era la acutezza del suo ingegno la sua erudizione e la chiarezza del suo stile: sicche Giovanni XXII soleva dire, che la dottrina di lui, era più infusa, che acquistata.

Il che non dee far maraviglia; poiche un uomo, come lui, di vita intemerata e santa era ispirato da Cristo nei suoi studi, i quali egli cominciava sempre coll'orazione e nei suoi dubbii il suo grande oracolo era il crocifisso.

Tornato dalla Francia in Italia non cessò di dare anche quivi le sue lezioni; onde insegnò in Bologna, in Pisa, in Orvieto, ove lasciò fama non meno di dotto che di santo. Ed egli co' suoi scritti e colla sua franca voce si oppose agli eretici ed a' libertini e divenne il suo flagello. Nè la dottrina, nè la santilà lo fece mai superbire; sicchè egli più s'avanzava nella perfezione più diveniva umile e sommesso. Di che in Bologna diede un esempio che tacere non si può.

Era stato destinato in quella casa religiosa un padre di altrove, il quale se aveva udito le maraviglie della virtù e dottrina di Tommaso, nol conosceva di vista, onde avvicinatosi a lui, come ad uno de' più umili padri il richiese, che il conducesse alla piazza. E Tommaso fu presto ad accompagnarlo. Tanta era la umiltà di questo uomo! Onde per non alterarla punto ricusò le più alte dignità ecclesiastiche ed anche l'arcivescovado di Napoli, non ostante le istanze di parecchi pontefici.

E non è da dire della purità de' suoi costumi. Talche aveva domato per modo i suoi sensi che ne perdette l' uso. Egli non viveva, che per Dio per onorare il nome di Lui; e perciò era devotissimo del santissimo sacramento ed il suo fervente ardore si mostrava nel volto e ne scrisse l'ufficio e ne promosse la festa. Era altresi divoto di Maria Vergine; da cui otteneva le grazie, poiche essa è l'avvocato degli uomini presso Dio e massime dei peccatori.

Con tanto ingegno, con tanti studi e con tanta virtù è facile a credere, come egli si segnalasse nelle opere che scriveva in lode di Dio e della sua Chiesa ed a confutazione degli empii. Onde immense sono le sue opere che hanno servito di guida a' concili. Nella sua Somma combatte gli eretici con tanta dottrina che li confonde e non possono abbattere i suoi argomenti. E quando scriveva in Napoli la terza parte della detta opera ebbe la consolazione di avere inteso dal Crocifisso queste parole: Tommaso hai scritto bene di me, che ricompensa vuoi? E questo anche avvenne in Orvieto, quando componeva l'ufficio-

del Santissimo Sacramento ed in Parigi, quando spiegava il Dogma. Il nome di lui per tanto era famoso per l'universo l'ammiravano ed esaltavano i fedeli, come un prodigio, e lo temevano gli eretici, come il più formidabile campione della religione di Cristo; perocchè non sorgeva eresia, che non abbattesse, non vi era mistero che non spiegasse con la maggior chiarezza e splendore.

Ma la dottrina, nè la santità fanno l'uomo esente dal fato comune; anzi spesso gli uomini più insigni sono i primi a soggiacare alla morte, quasi che Dio vuol dare loro presto il premio alle loro fatiche. Sicchè Gregorio X avendo convocato un Concilio generale in Lione manifestò a Tommaso ch'era ivi necessario il suo intervento; ed egli ubbidiente ai superiori ordini del vicario di Cristo, trattandosi di un bene della Chiesa, quantunque debole per una grave malattia sofferta in Napoli, si pose in viaggio. Ma giunto a Fossa-Nuova infermò gravemente, e quivi morì il 7 marzo del 1274 nell'età di anni 50.

Tutti i cattolici si scossero alla morte di lui come una grave perdita della Chiesa, tanto grande era Tommaso, e la sua santità fu annunziata da Dio con gli annessi miracoli che accompagnarono la sua vita e seguirono la sua morte. Laonde Giovanni XXII lo canonizzò l'anno 1323, e l'anno 1567 S. Pio V. lo proclamo Dottore.

Il corpo di lui l'anno 1369 fu mandato a Tolosa dietro molte dispute. Un osso del braccio destro fu dato a Parigi e l'altro a Napoli, ove tanto si venera. Il suo corpo si conserva fresco ed intero. Ed egli pei suoi gran meriti è detto per antonomasia il dottore angelico ed il maestro delle scuole. Tale fu il suo ingegno lo splendore della sua dottrina e la chiarezza del suo stile. Onde a lui deono raccomandarsi i giovani pel tesoro della sapienza ed i vecchi per la santità della vita che fu non d'un religioso che vive nella civile società; ma di un grande anacoreta che vive ritirato in un deserto. Tanto potere ha la divina fiamma nel ben fatto cuore umano!

Catania, nell'aprile del 1890.



## IN SANTA CROCE (1)

Aura, che bevi i balsami
Dei Fiesolani clivi,
Tu, volitando placida
Tra i cedri e tra gli olivi,
Pregna di puri olezzi,
Il Tosco pian fecondi,
E di malia di vezzi
Le Fiorentine Vergini
Magicamente inondi,
E ad esse accendi il sen!

Ma scesa sei d'empireo,
Or che temprata a duolo,
Tolta ai giardini floridi
Di sì preletto suolo,
Penetri ai pie dell' Are
Dove l' Eterno siede,
Di gioja a ravvivare
Il sonno de' Magnanimi,
Cui sublimò la Fede
A non mortal balen!

Ebro all'efflusso ambrosio
Del tuo vital respiro,
Premendo queste spiaggie,
Meta del mio desiro
Corsi a baciar le soglie,
'U de' Campion sapienti
Alle preziose spoglie
La generosa Patria
Perenni monumenti
Con grato amore alzò.

Arcana possa indomita

Me fra quest'Arche addusse
Cui nell'Aprile un nobile
Lampo di fama illusse,
Ned invidiando al vanto
Che l' Anglo alter pretende, (2)
Io sciolgo un voto santo
Del Genio sulle ceneri,
Che dove il Sol si stende
D'almo nitor brillò.

Città gentil: se vedova,
Fosti dei vaghi colli
Che ti fan serto, ed arido
L' Arno i tuoi paschi molli
Non fecondasse, e cruda
L' aura fremesse in Maggio,
Tu spanderesti ignuda,
Di Santa Croce all'egida,
Di luce un tale raggio
Che nunqua morira!

Queste son patrie glorie,
Son questi quei tesori.
A' quali il mondo attonito
Plauso tributa e onori,
Quivi le ausonie lire
Soffio superno india
Quivi l'ardor rapire
Si sente il Forte, e intrepido
Sulla corrusca via,
Pure immortal verra.

O Naunia mia, che storico
Asil di Forti sei,
Sa il Ciel se t'amo, o limpida
Stella dei giorni miei!
O mio paterno nido
Pietoso non t'accora,
Se in quest' Elisio lido
Io sento il cuore espandersi
Come fanciullo un'ora
Tra i rezzi dell'altar!

Ah tu perdona un'orfano
Che senza Te raminga,
A chi è dannato a traggere
L'etade ognor solinga!

— Non resta a me che Dio,
Che la mia patria è un'alma
Cui l' Estro un di ferio,
Che nei cimenti impavida
Ricerca ognor la calma,
Che i Prodi già trovar!

Io non curante il fascino
Dei vani onor del mondo,
Ed attediato al vivere
Di fatue gioie al pondo,
Nell'erma mia bassezza
In si solenne istante
Di celestial dolcezza,
Nella region mirifica
Che fu già culla a Dante
Posso io pur fruir!

No; che il Poeta Altissimo,
Che vinse ogni sapienza,
Avria potuto ascendere
A singolar potenza
Là dove i campi, l' Arno
Di baci non fa lieti;
Avria tentato in darno
Rapir la lingua agli Angeli
E il velo de' secreti
Squarciare nell'empir!

D'onnipossente anclito
L'Etrusca valle è piena;
E il suolo, e il cielo e l'aëre
E la favella amena,
Beltade, Grazia, Amore
L'opre dell'Arte, i segni
Del cittadino onore
In fra il mister del Tempio
Spinsero tanti ingegni
Di gloria sul sentier.

Quanti prescelti a sorgere

Da oscurità natale,

Rejetti in landa inospita

Languir fra oblio fatale!

Quanti, spirato un lampo

Di più sublime luce,

Cadder pugnando in campo,

Preda d'invidia livida,

O di sciagura truce,

Nel tenebror primier!

Nato qui il Genio, vivido
Sotto il Tirreno sole,
Cresce qual fior coi zeffiri
Nell'educate ajuole,
Fra i lauri ognor viventi
Perpetuamente brilla
Sui mausolei splendenti.
Tutto si sente accendere
Da indomita scintilla
Che si fa maggior di sé.

Finche potrò quest' alito
Spirar d' eterea vita,
Verrò sovente a scuotere
La lena mia smarrita
Fra queste tombe, dove
La ria calunnia tace,
E in sen dell'are piove
Sui venerati tumuli
Una beante pace,
Che di quaggiù non è.

In questa terra classica,
Ove il Valor s'onora,
Lieto potess'io vivere
Tranquilla vita ognora!
Potrei temprare al suono
La sconfortata cetra,
Non già cercando il dono
D'un adulante encomio.
Ma quanto serba l' Etra
A un non colpato cuor.

Che se languire ignobile
Dovrò sott' altro cielo,
Col doloroso spirito
Pei disinganni anelo,
Io volerò sovente
Fra questi Eroi gloriosi,
Chè invidio nobilmente
Alle lor sacre ceneri
Dei fulgidi riposi
L'imperituro onor.

Vicenza nel luglio 1894.

FRANCESCO PARTELI

#### NOTE

(1) Magnifico tempio, a tre navate in Firenze, alle cui pareti collaterali sorgono i famosi monumenti di Dante, di Michelangelo, dell'Alfieri, del Macchiavelli, dell'Alberti e di molti altri Genii che onorarono l'Italia e specialmente la Toscana.

(2) Nella stupenda cattedrale gotica, tutta di marmo annerito per vetustà, di Westimüaster in Londra ammiransi lungo le pareti delle due arcate laterali, non interrotte fila di mausolei pregevolissimi dei più insigni Principi e Personaggi dell'Inghilterra.



# CRISTOFARO COLOMBO

### INNO

le triumphe!

I.

Dall' Alpe nevosa — a l' Etna infocato, Da l' Adria ridente — al ligure mar,

Dal Ninho al grand' Ebro (1) — solenne, invocato, Un grido d'osanna — si sente echeggiar.

Quel grido giulivo — sul Baffin risòna, Dal Capo Vittoria (2) — d' Europa al confin:

È l'inno a *Colombo* — che ovunque s'intòna Da schiatte diverse — da sangue latin. Salvete a gara, o popoli, Al sommo dei Nocchieri, Ammirazion dei secoli, Dei gemini emisferi, Al savonese Apostolo Di luce e civiltà.

D'ignoto mare inospite Sui flutti tenebrosi Spinse securo impavido Gli iberi legni annosi (4); E il sen del vasto Atlantico Santa Maria solcò. (5)

Sovra i vessilli ondeggia La croce, e al Sol risplende: Oltre le mete erculee Un popol novo attende..... Avanti, o Prode... Allietati... Il ciel qui Ti guidò. —

Ma... la procella scroscia, Cozzan rombando i venti, L'onde abissar minacciano Navi, pennoni e genti, E impreca al Duce intrepido L'ammutinato stuol. (6)

E tra gli urli frenetici De' marinai festanti Le caravelle incedono Audaci, a rotta, innanti... Sostàr... Tribù, inchinatevi: L'ora di Dio suonò.

Compito è il vaticinio
De le vetuste carte; (9)
Non più due genti inconscie
Ignota via diparte...
E fu d'Italia un figlio
Che il denso vel squarciò.

Ei tra la spêne e l'ansia D'un avvenire occulto, Di Sofi inesorabili Al ripetuto insulto, (3) Il gran pensier che l'agita Sopito in cor non ha.

Sul cammin sacro, o martiri, Addietro, no... Vittoria Sorride nel periglio... Maggior sarà la gloria... Ecco, disciolto è il turbine Riede maestoso il Sol.

Silenzio!... Alato bipede Posò sull'alta antenna, (7) Di vergin suolo è nunzio, Propinqui lidi accenna... Fa cor, *Colombo...* Slanciati Un mondo a conquisfar. —

E sorse un di... Longinquo A l'aria apparve Un lume e il suol qual magica Vision di fata... e sparve... (8) Ma... Terra, Terra, gridasi, Terra risona il mar:

Mendico illustre, ausilio Chiese ai potenti invano, Sol d'Isabella iberica Ebbe il favor sovrano La gran follia, che in Rabida Un eco eterno avrà. (10)

Tutto ei provò: gli strazi, Gli scherni, e le congiure, La vera gloria, il carcere, L'altare e le sventure.... Ma fin che gli astri rotino Grande Immortal vivrà. Bella America, terra di forti Nelle industrie e commerci regina Benedetti i tuoi piani, i tuoi porti, Il tuo mare, le cento città.

Di Washington, di Franklin altrice, Ogni gente a Te plaude s'inchina.... È l'Europa, e Liguria felice È il saluto che Italia ti dà.

Savona, nel gennaio 1894.

GIUSEPPE A. ROCCA

### NOTE

- (1) Si allude alla Spagna.
- (2) Vuolsi accennare a l'America.
- (3) È noto, tra gli altri fatti, che nel congresso dei dottori adunati a Salamanca, d'ordine dei reali di Spagna, a cui intervenne lo stesso Colombo per esporre le ragioni della divisata impresa fu da quei sapienti vivamente oppugnato e schernito. Ma egli ostinatamente persistette come attesta il dott. Rodrigues di Maldonato presente all'adunanza.
- (4) Con legni spagnuoli per gli uffici del Francescano Padre Juan Peres de Marchena, mercè i soccorsi della regina Isabella potè compiere l'ardito disegno, che favoreggiarono i pontefici Sisto IV e Innocenzo VIII il primo Savonese e genovese l'ultimo.
- (5) Oltre le caravelle *Pinta e Nina* che furono allestite per la spedizione, è questo il nome dato alla capitana delle medesime sulla quale s'imbarcò Colombo salpando da Palos il 3 agosto 1494.
- (6) Colombo nel suo giornale di bordo, notò la ribellione paragonandosi a Mosè tra gli ebrei tumultuanti, e sta scritto nella storia, anche al riferire di chi ne ebbe parte, che Egli fu minacciato nella vita, ma tenne saldo e vinse la unanime rivolta fattasi allo scopo di ritornare in Spagna.

- (7) Narrasi che in su quel deserto d'acque cui percorrevano, Cristofaro Colombo ed il suo seguito videro ad un tratto dei pennuti vaganti per l'aere e ne desunsero buon augurio di terra vicina.
- (8) Ripetute fiate era sembrato ai marinai di Colombo di vedere terra come avea segnalato il Comandante della *Pinta* e Alonzo Pinzon, ma si verificò che era una semplice fantasmagoria di nubi irradiate dal sole o effetto di vapori acquei.
- (9) Alla famosa scoperta del nuovo mondo fanno pure ripetutamente allusione le profezie sacre.
- (10) Vuolsi segnare il cenobio della Rabida, dove si rifugiò il nostro navigatore, ed ebbe l'insperata ventura di esporre utilmente a quel frati le sue carte cosmografiche, i meravigliosi studi, gli incompresi divisamenti, e di la, può dirsi, parti la scintilla, per cui pote finalmente effettuarsi la sospirata spedizione pel che compiutosi il gigantesco storico dramma, di cui fu il protaganista, l'Eternità gli scolpì in fronte il suo bacio divino.



#### Illustrissimo

# Signor Cav. Vincenzo Nicotra

Vagliami il lungo studio e il grand'amore

Dante, Inf. c. 1.

La vostra opera del Gallicismo in Italia; di cui degnaste, altra volta farmi dono, mi ha fatto veramente piacere; poiché io oltre modo amo la lingua italiana, e sono zelante del suo onore; perchè essa è ben degna di ammirazione e di studio, tante sono le sue belle prerogative innanzi a tutte le lingue moderne; sicchè può ben contendere in eccellenza colle migliori lingue antiche, voglio dire colla greca e colla latina. Laonde chi fa opera sopra essa lingua, per renderla pura e netta d'ogni imbratto e d'ogni bastardume è degno di alte lodi e dell'ammirazione de' savi e degli onesti cittadini che amano l'onore e lo splendore della Nazione. Se non chè è da guardarci dall'eccesso, che è morte comune de' riformatori; perocchè essen lo animati da soverchio zelo deono necessariamente dare nel troppo. E ciò anche per taluni è una onesta malizia chieder molto, per ottener qualche cosa. Quindi dovendo io rendervi pubbliche grazie del vostro dono, e tornando l'opera vostra di molto vantaggio agli studi della lingua della nazione, credo dovere essere circospetto nel mio giudizio, manifestandovi apertamente l'animo mio con qualche discordanza nelle osservazioni da voi fatte sulle voci e modi gallici che sono in uso in Italia.

Non v' ha dubbio, che ogni lingua ha un'indole ed un suo par-

ticolare patrimonio di voci di modi e di frasi, che non potrebbero accumunarsi ad altra lingua; ma è vero altresì, che molte lingue hanno alcune voci alcuni modi ed alcuni frasi quasi comuni, talchè riportandosi da una lingua ad un'altra siamo sempre nell'uso lodevole, così amare infinito italiano, amure infito latino ed aimaire infinito francese è in buon uso in tutte e tre lingue senza commettersi un latinismo o un francesismo usandosi in italiano la detta voce amare. Oltracciò in fatto di lingua, le voci de' trecentisti e i loro modi e frasi sono quasi tutti lodevoli, ed hanuo acquistato la cittadinanza nella nostra lingua e però non possono biasimarsi o registrarsi, come francesismi, perchè alcuni si sono usati parimente dagli scrittori francensi. Saggia a me pare, la massima che si legge nel vostro libro che dobbiamo essere nello scrivere nè pedanti, nè barbari. E però un pretto purismo pieno di superstizioni non è punto lodevole, ed è da fuggire; e così la licenza, cioè dare accoglienze ne' nostri scritti a tutte le voci e modi venutici d'oltre mare e d'oltremonti, e massime dalla Francia, con cui confiniamo, e molta parte hanno preso i francesi delle cose nostre.

Non v'ha neppur dubbio, che grande requisito è per un popolo la propria lingua. Essa è il patrimonio più splendido di una nazione, che debbe esser più caro della stessa libertà; perocchè un popolo che non ha lingua propria è schiavo, e non avendo linguaggio è sempre suddito d'un' altra nazione. Laonde i popoli antichi ebbero si cara la lingua, che l'anteposero alla libertà. Non dipende certo da noi l'essere soggiogati da una forza maggiore; ma il seguire il linguaggio altrui ed abbandonare il nostro è non meno viltà, che debolezza d'animo, e mostra, che si è perduto ogni sentimento di gloria e di onore. I Greci furono così tenaci di mantenere la loro lingua e la loro letteratura, che vinta la Grecia, i Romani dovettero andare allo studio de' loro soggetti. Così i popoli colti tengon cara la lingua, e la letteratura della loro nazione!

Ma se si ammirano e pregiano le cose altrui senza alcuno discernimento, se siano buone o cattive, questo è il massimo errore degli sciocchi che non esaminano bene le cose prima di eseguirle. Certamente mettendo dall' un de' lati la prevenzione la Francia la Germania, e la Inghilterra ci offrono lavori meccanici pregevolissimi d'oro d'argento di seta o d'altro simile; e però il preferire questi lavori a' nostri è opera lodevole, è un rendere un omaggio alla verità ed alla industria di que' popoli che cre-

scono mai sempre in operosità. Ma tutt'altro è l'opera della lingua; essa è d'interesse alla nazione, e massime, quando per se stessa è cara e pregevole, come la nostra innanzi a tutte le lingue viventi; e però se noi pregiamo i lavori stranieri per la loro eccellenza, perche non dobbiamo pregiare ed aver cara la nostra lingua che tanto supera le lingue straniere? Sarebbe per tanto sciocco fanatismo aver cara la lingua d'altri popoli, quando la nostra è superiore in semplicità in nobiltà ed in eleganza. Sarebbe un'operare senza discernimento e criterio e mostrare agli stranieri, che non sappiamo apprezzare le cose nostre, che da loro stessi tanto si stimano ed ammirano.

Se la nostra lingua dunque è tanto nobile e pregevole fa d'uopo averla molto cara; e perciò studiarla con ogni speciale cura,
per conoscerla bene ed egregiamente scriverla senza che la imbrattino le voci di altra lingua, e massime della francese che più
volte hanno i suoi popoli (come dicemmo) dominato le nostre
belle regioni. Chi veramente ama qualche persona o qualche cosa teme di perderla, ed è geloso del suo possesso, temendo, che
altri glielo turbi. Or così debbe esser l'amore per la lingua,
tutto semplice e puro, tutto caldo ed affettuoso.

Si dee bramare di venire a capo del vero possesso, studiando i libri veramente puri e tersi, studiando le grammatiche i trattati di filologia e tutti gli scrittori che dettano regole e norme di bene scrivere. Ma questo amore, se è nobile e caro, non dee mai degenerare in superstizione, non dee essere, come l'amore alla religione di alcuni superstiziosi cultori di essa, che d'ogni neo si adombrano, d'ogni minuzia tengono conto e ragione, e temono e gelano d'aver perduta la innocenza de' costumi e la onestà delle opere rette e salutari. Quindi la filosofia debbe regolare ogni nostro studio ed ogni pratica della nostra vita.

Leggendo io con questi principii la vostra opera veggo bene che vi sia un po' di eccesso nel censurare e nel registrare alcune voci, come francesismi. La lingua francese (io ripeto) è sorella della lingua italiana, e però alcune voci alcuni modi ed alcune frasi sono comuni all'una ed all'altra lingua, come spesso avviene negli umani che due sorelle si rassomigliano senza confondersi l'una con l'altra. Pertanto io mi propongo in quel modo, che posso migliore di additare quelle parole che non sono state notate regolarmente, come estranee alla nostra lingua; perchè anche presso di noi ne è lodevole l'uso, rafforzato dall' esempio di valenti scrittori e dall'autorità del vocabolario della Crusca. E

nel far questo seguo l'ordine da Voi dato nel registrare le voci che vi sembrano straniere, cioè l'ordine alfabetico.

Abile per capace si usa bene nella nostra lingua ed eccone gli esempii: Tiberio pregò i padri, che facessero Nerone, figliulo maggiore di Germanico; già fatto garzone, abile alla questura. Dav. Tac. Ann. 66.—Ed è assolutamente usato. Un pittore essendo stato bene istrutto dalla sua giovinezza in tutte le cognizioni necessarie a sua professione per lo metodo ch'egli prescrive, non può mancare d'esser abile uomo. Salv. Perf. Dizionario della lingua italiana del Tommaseo e compagni.

Abituare. È verbo attivo e neutro passivo e usasi bene in italiano, e significa dare ad altri o a sè un'abitudine o prenderla. In questi (atti) intanto ci abituiamo, che nè salutevol consiglio, nè altro ce ne può rivocare. Bacc. com. di Dante, e presso lo stesso, ci abituiamo ne' peccati. Diz. sopra citato.

Abitudine, vale abito naturale e corporeo ed è molto in uso nella lingua italiana. Si danno alle volte negli uomini certe complessioni, certe abitudini di corpo, che non s'intendono. Pass. Specch. Diz. id.

Accordo, d'accordo; usasi bene in italiano per esprimere l'uniformità di parere. Senza pensare più altro tutti d'accordo ad una voce lo fecero lor capitano. Firenz. asin. Diz. idem.

Affare, cosa da dover fare, da poter fare è usitatissimo nella nostra lingua. Era la gente intenta a l'arte a la coltura a i maritaggi, ad ogni affare. Car. Eneid. Diz. id.

Affatto avv. interamente è di buon uso presso di noi. Il popolo di Bologna a furia volevano uscir fuora; ma da' loro capitani furono ritenuti; acciocchè non compiessero la loro infortuna d'essere affatto sconfitti. Villani Giov. Diz.

Aggradevole, può bené usarsi nella nostra lingua per piacevole. Mischiava il faceto col serio con aggradevole condimento. Salv. Diz. id.

Albergo sta bene per *locanda*. Dir la mattina, quando esco dall' *albergo* un pater nostro ed un' avemmaria. Boc. nov. 12. Diz. id.

Allontanamento si dice nella nostra lingua per allontanarsi. Si è necessario lo allontanamento da quelle male pratiche. Lib. Pred. Diz. id.

Allora fu per allora anche presso di noi è di buon uso. Allor fu la paura un poco queta. Dant. inf. c. I. Allora fu che scoppiò la montagna, e ne uscì il foco. Bart. op. post. Diz. id.

Altezza per attitudine sublimità di concepimento intellettuale può dirsi nella nostra lingua. E se le fantasie nostre son basse. A tanta altezza non è meraviglia.—Che sovra il sol non fu occhio che andasse. Dant. Par. Diz. id.

Amare, amar meglio, per desiderare, volere piuttosto non può dirsi francesismo. Io amo molto meglio di dispiacere a queste mie carni, che facendo agio loro. Bocc. n. 1. Meglio amavano di morire alla battaglia che di vivere in servaggio. Giov. Vill. Diz. id.

Amico si dice elegantemente nella nostra lingua per affezionato, inclinato. E s'io al vero son timido amico. Temo di perder vita tra coloro—Che questo tempo chiameranno antico. Dant. Parad. Diz. id.

Annunziare per far conoscere può bene usarsi nella nostra lingua, prima ch'egli apertamente loro. La destinata guerra annunziasse. Tass. Ger. Diz. id.

Approfondare. per esaminare al fondo, sta bene in italiano. In breve giro di discorso assegnatomi non posso io, se non sfiorar la materia, nè per così dire approfondarla. Salv. Pros. tosc. Diz. id.

Arrischiare, per mettere innanzi, in mezzo un parere o un consiglio pericoloso può dirsi italianamente. Non dovrà bastare a distogliere da consiglio tanto arrischiato. Segn. eris. ist. Diz.

Aspetto della quistione, per la sua apparenza può pur dirsi nella nostra lingua. Riguardare la causa, l'argomento ne' suoi aspetti contrarii in più aspetti in tutti gli aspetti. Diz. id.

Autorizzare per approvare, abilitare, consentire sta italianamente. Non vi ha fola o sogno d'infermo, diceva un antico romano che non sia venuto in capo a qualche filosofo e che egli non l'abbia coi suoi discorsi autorizzato. Salv. disc. Diz. id.

Avanzarsi per pigliare ardire, incoragiarsi può dirsi in italiano. L'anima dell'uomo a seguir l'alte cose fu creata, dunque avanzarsi e non avvilirsi. Bocc. Filoc. diz. id.

Aver luogo per succedere seguire è frase molto in uso in Italia. La quale (pace) non poteva aver luogo, se i Veneziani non gli restituivano tutto quello. Guice. Stor. Diz. id.

Avvantaggio. d'avvantaggio, da avvantaggio per di più può usarsi italianamente. Son pur affaticato d'avvantaggio. Aiutami. Ber. Orl. diz. id.

Azzardo per *rischio* può usarsi. Or se si nieghi d'incontrar l' *azzardo*. A sperar più per noi che mai ne avanza ? Ricciar. Diz. id.

Azzardoso, aggettivo per rischioso può usarsi. Perchè lasciata l'azzardosa guerra, venisti ? Salv. diz. id.

Breve, per brevemente può ben dirsi. Rispose: dicerotti molto breve. Dant. inf. Diz: id.

Calculare, per considerare. tener conto può dirsi. Ne' quali pensieri calculato diligentemente quel che convenisse alla dignità propria; e in quali pericoli e difficoltà rimanessero.... deliberò Guicc. stor. Diz. id.

Canavaccio per sorta di panno per lo più di canape grosso e crudo; sta ben detto italianamente. Mettersi canavacci indosso, e cacciar le mosche dalle reni. Fran. Sacch. diz. id.

Canna assolutamente usata per bastone può dirsi. Tutti gli allogati con gli stivali in gamba col gabbano e colla canna in mano si ritirarono all'uscio del forestiere. Gozz. nov. Diz. id.

Capitalizzare, per ridurre in capitale sta in italiano. L'affrancazione dovrà farsi capitalizzando al cinque per cento il canone. Diz. id.

Caratterizzare può dirsi per qualificare. Con una parola con un epiteto si può caratterizzare un uomo. Salv. Diz. id.

Carriera, può dirsi italianamente per professione come carriera forense, letteraria. Voi foste dei primi che... dolcemente spronaste con qualche liberale applauso la mia puerizia nella carriera delle lettere. Pallav. stil. Diz. id.

Civilizzare, per incivilire può usarsi. Quali sono queste mirabili arti e romana vernice e politico contegno che cotanto fan domestico l'uomo e civilizzarlo? Salv. 29 Diz. id.

Colpo di mano, può usarsi per stratagemma, astuzia. Il corpo de' Turchi era tanto grosso da dar gelosia, che egli tentasse un colpo di mano sopra Temisaar. Alg. Diz. id.

Colpo sta per assalto, incidente improvviso. Il quale colpo fu la distruzione della nostra città, perchè crebbe molto odio tra i clttadini. Din. Comp. Diz. id.

Compiacere, compiacenza si dicono bene per favore cortesia, allora si davano, per rimunerare la virtu, oggi per compiacenza e per amistà. Sacch. nov. Diz. id.

Completo, sta per intero. Onde ne nascono le idee chiare e distinte, benchè non complete in sè medesime. Cocch. disc. Diz. id.

Compromettere; sta per confidarsi affidarsi. Non potendo a ciò contradire si compromisero a sei popolani di Firenze. Giov. Vill. Diz. id.

Comunicazione sta per partecipazione. La comunicazione dell' eterna beatitudine, la quale comunicazione non è secondo i beni temporali, ma secondo i benì della Grazia. Giamb. Diz. id.

Condotta, per maniera di vivere morale e civile sta bene in italiano ed è di tanto uso. Ben puoi veder, che la mala condotta. È cagion, che il mondo ha fatto reo. Dante Purg. Diz. id.

Convincersi, sta per persuadersi. È canvinto, che non può mai pretendere in modo alcuno di tenere il peccato lontan dal cuore chi gli apre l'atrio. Segn. Pred. Diz. id. E così convincimento per persuasione.

Crollare, sta per cadere, ruinare. Siano i travicelli e correnti piani e sodi; sicchè per andare su per lo palco non si crolli lo edifizio. Palladio Diz. id. E così crollo.

Degradare, per iscadere, scendere dal grado ben può dirsi in italiano. L'uomo fatto ad immagine di Dio era degradato di ogni dritto e ragione. Ces. Relig. crist. E così degradazione per deterioramento, abbassamento.

Desolato, per afflitto, sconfortato sta in italiano. Cristo beato, di me desolato aggi pietanza. Fra Jac. Tod. Diz. id.

Dimettere, sta bene italianamente per licenziare, andar via. Il padre santo lor promise per lettere bollate a suo suggello abitare in Bologna e poi il dimise. Pucc. Diz. id.

**Dimora**; per domicilio, abitazione, stanza è bene detto italianamente. Inverso la loro usata dimora con lento passo impresero il cammino. Bocc. nov. Diz. idem.

Diramare, per diffondere sta bene. Mio cor, che il ciglio di perpetue stille-Bagni, e in due rivi ti dirami e frange. Filic. rime Diz. id.

Disarmare, per placare può usarsi in italiano. E udir cose, onde il cor fede acquista,—Che di gioia e di speme si disarme, Petr. Son. Diz. id.

Disastro per disgrazia è usato in italiano. Sono poi afflitti da immensi disastri. Vit. S. Ant. Diz. id.

Disastroso per disgraziato, può pur dirsi italianamente. Per servirsi di lui in quelle congiunture disastrose. Varch, stor. Diz. id.

Disordine, per iscompiglio si usa nella nostra lingua. Il voler levar via un disordine cresciuto in una repubblica, e per questa cagione fare una legge. Diz. id.

Improntare nel senso figurato sta in italiano per imprimere. A' quali in prima l'arte musica fu rivelata, o che il diavolo improntò. Pass. Specch. Diz. id.

In può usarsi per di. Bacciommi il volto, e disse, alma sdesdegnosa,—Benedetta colei che in te s'incinse. Dante Inf. Diz. id.

Incessantemente per continuamente, può dirsi: Da cinque piaghe sta incessantemente versando rivi di grazia. Segn. mamm. Diz. id.

Incomodato, può dirsi per chi non istà bene in salute. Diz. id. Fui incomodato assai: ora sto meglio quanto al fisico. Giord. lett.

Incontestabile, per *impugnabile* sta italianamente. Per render chiaro siffatto assunto s'incontrarono in ogni dove mille riscontri d'*incontestabili* evidenze. Bell. disc. Diz. id.

Indennizzare per rifare il danno può dirsi: Quanti modi vi erano eglino d'indennizzarlo e di racchetarlo? Magal. lett. Diz. id.

Indispensabile, può dirsi per necessario. Conchiude per massima indispensabile. Magal. lett. Diz. id.

Interessare, sta per *importare*. M'interessa un Tribunale, in cui per essere ragionevole sono stato reputato poco meno, che eretico. Galil. lett. Diz. id.

Istante in istante sta per subito. La giustizia in istante. L'affetto si ha pigliato. Fra Jac. T. Diz. id.

Latitudine sta per estensione. Si è veduto non potersi le lettere prese nella loro *latitudine* al postutto discacciare, essendo elle elemento necessario al nostro politico vivere. Salv. Disc. Diz. id.

Legame, può dirsi per vincolo. Questo sonno spirituale è un legame della ragione e della Fede. Segn. cris. istru. Diz. id.

Legato per istretto di dovere o di affetto sta in italiano. Volentieri verrei, se io non fossi così legato alla cura di questi frati. Vit. SS. Pad. Diz. id.

Manoo per mancanza è di buon uso in italiano. Per manco di moneta grande parte si ritornò. Malesp. Diz. id. E Dante al canto 3 del suo Paradiso: Vere sustanzie son ciò che tu vedi—Qui rilegate per manco di voto.

Mano d'opera può dirsi per fattura. Tanto costa la materia dell'edifizio, la mano d'opera tanto. Diz. id.

Mezzo, per via, argomento sta bene italianamente. Il signor Duca..., andrà destramente procurando di raccomandare le cose sue... o con altro parentado o con altri mezzi. Cas. Disc. Diz. id.

Manopolista per operator di manopolio, ciò che incetta e vende con intrigo e usura. A' maggiori e più crudi e più voraci

Trafficanti, usurai *manopolisti*. E maggiori e minor le pene impone. Diz. id.

Nata parlandosi di donna, per indicare il casato d'origine può dirsi: Morì Giulia Augusta decrepita, di nobiltà chiarissima, nata de' Claudii, ne' Livii e ne' Giulii adoltata. Dav. Tac. ann. Diz. id.

Naturalizzare, per concedere la cittadinanza può dirsi. I forestieri (scrittori) in secondo luogo si citano, ma che sono come toscani; perciocche parlan toscano, e sono stati per così dire naturalizzati. Salv. ann. Diz. id.

Nomina, sta bene per elezione, come decreto di nomina Diz. id. Nomimare sta bene, per eleggere, Gallo la prese anche con Cesare, volendo.... che il principe ne nominasse dodici, duraturi cinque anni. Dav. Tac. Diz. id.

Normale, per ordinario può dirsi, come stato normale, polso normale circolazione normale. Diz. id.

Omaggio, per *rispetto* dicesi bene italianamente. O sol, di cui questo bel sole è raggio—Dell'alma che a te fa verace *omaggio* Bemb. Son Diz. id.

Ostile per *nemico* si usa in italiano, parlandosi si di persona, come di cosa. Questo farà il mestier, come va fatto senza sospetto dar nel campo *ostile*. Malm. Diz. id.

Ostilità, è detto italianamente per inimicizia, avversione. Apertamente hanno giurato ostilità al loro sole. Segn. mann. Diz. id.

Partire per *muovere* può dirsi in italiano. Ed io: con tanta sospicion fa irmi—Novella vision che a se mi piega,—Si ch'io non posso dal pensar *partirmi* Dante Pur. Diz. id.

Passare per seguire, accadere può dirsi in italiano. Dice, come il fatto sia stato e le cose che sono passate dinanzi. Guidott. rett. Diz. id.

Pena, darsi pena per prender pensiero, affliggersi, può dirsi in italiano. Con due virtù si facilitano (le imprese) a maraviglia... pazienza e prudenza — Chi si atterrà bene a queste non si dia pena. Segn. Pred. Diz. id.

**Perdono**, può usarsi per *iscusa*. Io nulla merito e nulla posso, o così poco ch'io sempre bisogno di *perdono*, ove cerco d'acquistar lode. Tass. lett. diz. id.

Perfettamente per ottimamente eccellentemente può dirsi in italiano. Acciocché tu assomaci — Perfettamente, disse, il tuo cammino. Dante Par. Diz. id. E così perfetto.

Pesare per considerare. Il... mio signor Pesi col bene il mal col dubbio il certo. Tass. Rim. Diz. id.

Piccante, sta per mordente. Quando io considero la commedia e i cori piccanti e la satira. Salv. disc. Diz. id.

Prestare, per aiutare sta ben detto italianamente. O divina virtu, si mi ti presti—Tanto che l'ombra del beato regno—Segnata nel mio capo io manifesti. Dante Parad. Diz. id.

Punto può stare per parte, luogo. Volendo, che Iddio gli rivelasse alcun punto della scrittura. Pass. Spech. Diz. id.

Regnare si usa per dominare, in senso figurato e preso in mala parte specialmente. Il vizio trionfa e regna ne' popoli e grande sedia ha. Arrigh. Diz. id.

Regolizia si usa bene per liquorizia. Gli faccia tenere in sua mano una radice monda di regolizia. Aldob. Diz. id.

Ridurre per restringere sta in italiano. Riducendo le cagioni di tali effetti a principii più intrinsichi e immediati. Galil. Diz. id.

Rinnovare, per ripetere, riprodurre, può stare. Rinnovando questo esempio il giorno seguente si è rinnovato il medesimo incoveniente Diz. id.

Rinviare sta per *rimandare*. E quando venne al partire si gli donò del suo avere gran quantità, e lo *rinvia* a suo paese. Guid. G. Diz. id.

Risentire per sentire semplicemente può dirsi: Nel nascere della canicola si accendono i vapori del sole, si risentono gonflamenti o mali. Diz. id.

Saione, per sala grande può dirsi: Entrò nel mio salone e il primo che vedde me con una gran piastra d'argento in mano. Benv. Cellini Diz. id.

Salvietta per tovagliuola può ben dirsi italianamente. Segue la panattiera e la posata su cui salvietta trionfal si pone. Di varie guise ornata. Diz. id.

Seduta per la riunione de' soci sta in italiano. Le sedute ordinarie dell'accademia sono distinte dall'adunanza solenne Diz. id.

Sensibile, per aver senso, sentire. Miro pensoso le crudeli stelle che m'hanno fatto di sensibil terra Petr. sest. I. 3. p. 1. Quanto mi fu sensibile quando la vidi distesa, come morta! Diz. id.

Sviluppare per liberare, liberarsi, svolgere, spiegare può usarsi presso di noi. Se io non avessi tanti intoppi e vischi e legami, già sarei costi con voi; ma spero svilupparmi da cotali intrighi. Tolem. lett. Io per me non voglio legarmi a cotesto peso

senza potermene sciorre, nè voglio l'animo mio sviluppato in cotal feccia abbassare. Varch. Diz. id.

Titolo è un nome generico, ed ha immensi sensi di onore, ufficio, dignità, causa. Gli diede titolo di paciero in Toscana. Giov. Vill. 8, 42, 2. Non potendo maledire il diavolo, se non a titolo di iniquità. Segn. Crist. istruito. Diz. id.

Tradurre, sta per condurre. La gioventù per questi rispetti commovesi e se stessa traduce ad eccellere Pandolf. Diz. id.

Voto per desiderio, brama sta bene in italiano. Così il ciel sia propizio a' voti miei. Ber. Orl. Diz. id.

Queste sono le osservazioni che ho fatto al vostro Gallicismo in Italia; e ciò non per altro, che per rendersi l'opera più utile e cara, e potere i giovani studiarla con maggiore profitto. Debbo inoltre avvertire, che parecchie altre voci sono pure in voga in Italia, benche tuttora non sono validate dal tempo che dà autorità all'uso di esse. Certamente sono da fuggire nella nostra lingua le parole francesi nella stessa veste e desinenza loro natia e così quelle di altre lingue, ma quelle che mostrano una faccia italiana facilmente acquistano la cittadinanza coll'autorità d'un grande scrittore.

Non voglio per ultimo tralasciare di ripetere, che le superiori osservazioni non iscemano punto il pregio del vostro lavoro, anzi l'accrescono, poiche, se non fosse stato esso pregevole, io non avrei speso tempo e studio per lodarlo, ed in parte emendarlo come che sia; e però potrete godere d'aver fatto un'opera degna della stima de' saggi e dello studio de' giovani, come quella che torna utile alla conoscenza di nostra lingua ed allo splendore di sua purità.

Catania, 5 gennaio 1891.

V. LA ROSA

#### A. S. M.

## MARCHERITA DI SAVOIA

## LA STELLA D'JTALIA

Là sul vetusto — margo auspicato Da la regale — Dora bagnato, Ove di eterni — Vaghi colori Ridono i fiori.

Sovra quell'ampio — Cielo azzurrino In cui si specchia — L' alma Torino Un di sorgeva — Regina bella, Nòva una Stella.

Gli astri minori, — per tanto raggio, Proni si stettero — nel suo passaggio, E a Lei si volse — lieta e fidente L'ausonia gente.

Da ognor più fulgida — luce recinta Su la Bandiera — ce l'han dipinta: Ed eravate — Regina bella, Voi quella Stella.

Di mille gemme — Sabaude ornata Concorde Italia — V' ha salutata, E a voi di laude — non serva invia Grata armonia: E Rege Umberto, — pietoso e forte, Che in popol libero — V'ebbe Consorte, Move securo, — Regina bella Segue la Stella.

Di Berengario — l'ombra guerriera Ripete—Avanti (1) — giuliva e altera, E splendor novo — di stirpe addita In Margherita.

Salve a Fernando — Prole gloriosa, O Amabil Angelo — di madre e sposa: Salve o vezzosa — Regina bella, Itala Stella.

Savona ottobre 1890.

GIUSEPPE ANDREA ROCCA

<sup>(1)</sup> Si allude al noto detto di S. M. la Regina Margherita - Avanti Savoia. -

# LE VITTIME DI AIGUES-MORTES (4)

Sventura !.... Erano giovani Fiorenti, eran garzoni, E padr e spose Italiche Che dalle lor magioni Fidenti il piè volgevano Un pane a sospirar:

E parve a lor sorridere Nella propinqua terra L'umana sorte, e tregua Aver la cruda guerra Per cui raminghi ed esuli, I lari lor lasciar.

Ma ad Aigues-Mortes sorgere Nefasto un di dovea, In cui breve manipolo D'invidi turba rea Quel suol romito ed ospite Cangiava in un avel.

<sup>(1)</sup> Quest' ode composta e recitata in occasione della nota sottoscrizione Nazionale, a pubblica unicamente come layoro poetico.

Ahi! fur fratelli e insorsero Contro i fratelli, armati, Latin sangue versarono, Da latin sangue nati..... Ma sulla ria tragedia Scendea pietoso un vel!...

Pace e concordia, o popoli; Non l' ire, ma l'amore.... Pace e concordia spirino In tutti in ogni core... Pace e concordia, unanime, Costante sia il desir.—

E a te, gran madre Italia, Che scossa al tristo evento Chiamasti i figli a nobile E nazionale intento, (2) Sia a Te di plauso e gloria Pronubo l'avvenir.

Giuseppe A. Rocca

<sup>(2)</sup> Si allude alla detta sottoscrizione.

## a leonardo d...

#### ---3-**X**-5----

#### PER NOZZE

Caro Leonardo mio, l'avete fatta, Siete dunque uno Sposo pur benino E intorno al cacio, come fa la gatta, Vi lasciaste sta volta lo zampino

In questo mondo al meglio ognun s'adatta, E Voi furbone, in ver, di tatto fino, In Teresa un bel fior, con voglia matta Dei Gerini coglieste nel giardino

Evviva, Evviva, o Coniugi diletti! Gioite pur, V'arridano le stelle, Sian Dio, Patria e lavoro i vostri affetti.

Onestade Vi guidi e mutua fede... Poi battetevi pur l'anche e le ascelle, E cantate la nanna al vostro erede.

GIUSEPPE A. ROCCA



## VITA DI S. VINCENZO FERRERI

.. ad un fine für l'opere sue,
DANTE Parad. C. XXXI.

La vita de' santi è la più bella ed utile scrittura che si possa offrire alla gioventù studiosa, per ispingerla alla imitazione delle opere buone, e ricevere un tacito rimprovero alle sue ree pratiche proponendo si fatti esempi del viver retto. I santi sono veramente gli uomini migliori che vivono in terra; perchè hanno avuto tanto accorgimento di conoscere a tempo le vanità terrene, e si sono dati tutti alla imitazione di Cristo che hanno contemplato nella loro vita, e si sono resi meno indegni seguaci di Lui; la cui vita, e le cui opere sono state e sono la meraviglia de' secoli, ed hanno convinto gli uomini di buona fede ch'egli era il figliuol di Dio. Felice dunque chi sa imitare tanta virtù! chi si rende seguace delle verità eterne che Cristo addusse in terra per esempio e conforto degli uomini saggi.

Fra questi benemeriti e degni uomini e da annoverare Vincenzo Ferreri, nato in Valenza, nella Spagna, l'anno 1357 di nobile prosapia e piena di pietà e carità tale verso Dio e verso i

prossimi che la rendono più cara e riverita presso dell'universale, che l'antica nobiltà; di cui poteva darsi vanto. Egli non parve mai fanciullo tanto si mostrò maturo e divoto sin da' primi anni della sua età; sicchè le sue occupazioni erano quelle di fare elemosina ai poveri che amava e consigliava in tutti i modi. Orava di continuo in camera e leggeva vite de' santi; sicchè tutti i circostanti ne prendevano edificazione. Con tanto animo pacato e dato alla contemplazione de' divini misteri egli progrediva negli studi a maraviglia, e s'innalzava tra i suoi condiscepoli, com'aquila, e i maestri l'avevano più a compagno, che a discepolo. Onde alla età di anni 12 trovossi negli studi di filosofia ed a capo di due anni si diede allo studio di teologia e al diciassettesimo anno di sua età divenne al dotto, che ne stupivano i maestri, e si confessavano vinti dalla dottrina di tanto loro allievo.

Il giovane istruito con l'animo puro non sogna fantasmi, come i giovani d'oggidì, nè si ribella nè a Dio, nè a' Santi; ma per contrario diviene più umile e sommesso all' Altissimo; perchè conosce più intimamente la grandezza di Dio, la picciolezza nostra e il nostro grave debito di amarlo e di servirlo per obbligo di natura di suggezione e di gratitudine verso chi tanto ci ha amato e beneficato. Ond'egli piangeva al contemplare la passione di Cristo ed i dolori di Maria, nel vedere il suo caro figliuolo divenuto vittima per soddisfare la giustizia sdegnata di Dio padre pel fallo del primo uomo.

Quando Vincenzo all'età di anni diciassette aveva fornito gli studi con ammirazione e sorpresa dei suoi concittadini il padre lieto di tanta maturità ed istruzione in tal figliuolo benedetto gli apri il suo animo che voleva procurargli una onorevole collocazione; alla quale proposta egli prontamente rispose, che non intendeva prender posto alcuno nel secolo; perocchè invaghito della bella e fruttifera vita dei padri dell'ordine de' predicatori voleva rendersi domenicano. A questa saggia risoluzione il padre pieno di giubilo lo bació, e ribació, e gli disse, che già si avverava un sogno che aveva fatto alcuni giorni prima, cioè che dormendo gli parve di entrare nella Chiesa dei padri predicatori; e quivi si era fatto a lui incontro uno di quei buoni religiosi, e si era rallegrato con lni che avrebbe un figliuolo che sarebbe un gran luminare di quell'ordine, e sarebbe pieno di quel santo zelo che animò i primi apostoli di Cristo. A cui Vincenzo rispose, che non era da metter tempo in mezzo per porre in pratica, la sua risoluzione; perchè la volonta di Dio che lo spingevn a quella vita, era pur troppo manifesta. Allora il padre festante lo condusse nel Convento di quella città, ove Vincenzo fu ricevuto colle maggiori dimostrazioni d'affetto, poichè conoscendosi le sue rare prerogative, si ebbe la sua compagnia in luogo di dono fatto dal Cielo.

Vincenzo divenuto novizio di quell' ordine si diede con ogni studio e cura ad osservare le regole, e tanto si mostrò di esse esatto osservatore, che sembrava a tutti un vecchlo rellgioso, Professati poi i solenni voti e divenuto sacerdote non ebbe altra mira, che proporsi a modello il fondatore di quella regola, l'immortale S. Domenico, ed in poco giunse ad uguagliarlo nella santità e nella perfezione. Questo è l'uomo pieno dell'amore e grazia di Dio da far cose portentose, e da sembrare in terra più angelo, che uomo! E col suo ingegno e co' suoi studi in divinità divenne in breve uno dei più chiari uomini del secolo e de' maggiori campioni della chiesa cattolica. Ed egli studiando di e notte ed orando soleva dire, che l'uomo per far progressi nello studio dee raccomandarsi allo Spirito Santo, perchè lo illumini e pregare Dio di far tesoro delle buone letture e di esser quelle un seme fecondo nell'animo nostro. Lo studio, egli diceva, stanca e consuma, ma quando s'innalza l'animo e si contemplano le piaghe di Gcsù Cristo, si riacquista novello vigore, e l'orazione che dee precedere e seguire lo studio, ci apre l'intelletto, e ci fa acquistare copiosa dottrina ed alta intelligenza. Vera e santa è la massima, che il timor di Dio è il principio della sapienza!

I superiori di quella casa religiosa avendo conosciuto il merito di questo giovane e le dottrine acquistate, lo elessero professore di filosofia a que' novizii, e tanta fama s'acquistó nella cattedra che molti esterni vollero frequentare quella scuola. E cresciuta la fama del suo valore i superiori pensarono mandarlo in una città più importante e vasta; e quindi fu mandato in Barcellona, e poscia in Liria, ov'era la Università di Catalogna, ove dal Cardinal Pietro di Luna fu creato dottore all'età di anni 28, tanta maravigliosa era la sua dottrina, e tornato dappoi in Valenza fu destinato pubblico professore di sacra scrittura e teologia, ed ebbe l'incarico di predicare. Nel quale importante ufficio riusciva così bene e con tanta unzione lo eseguiva ch'erano molte e grandi le conversioni che tuttodi avevano luogo per la forza dei suoi argomenti e per la efficacia della sua

eloquenza. Divenuto chiaro e famoso dottoree solenne sacro oratore; egli non mostrò mai boria e disprezzo, ma crescendo sempre mai nell'opinione degli uomini diveniva più umile e sommesso. Spesso la dottrina gonfia gli uomini, quasi che fossero più grandi degli altri; ma Vincenzo più affettuoso si mostrava co' prossimi, più sommesso a Gesù Cristo, a' cui pie' s' ispirava nelle sue prediche, e colle sue orazioni e colla sua penitenza mostrava apertamente, che l'uomo per sè stesso è nulla, che Dio lo rende utile e grande e da Dio proviene tutto il bene che può fare l'uomo in terra. L' uomo non è che uno strumento; onde la divinità mostra la sua potenza a prò degli uomini per la loro eterna salute.

La fama di Vincenzo la reputazione che godeva e la bellezza della sua persona facilmente allettava le donne, sicchè una di loro bella ed avvenente e di nobile casato pensò buon tempo il modo di avere dimestichezza con lui. Pertanto un giorno si finse gravemente ammalata e domando con ripetute istanze a' parenti che voleva confessarsi dal padre Vincenzo Ferreri, e perciò brigassero di pregarlo di recarsi in loro casa. Corsero allora i parenti al Convento e pregarono caldamente Vincenzo di recarsi seco per sollevare colla sua presenza e co' suoi conforti la loro parente ch'era in grave pericolo di vita ed il buon religioso tutto pieno di carità non si lasciò pregare lungamente, per rendere questa santa opera, credendola onesta, sicchè entrato in casa della simulata inferma restò solo con essa per confessarla. Quella bella come si vide col suo desiderato amante co' più seducenti modi gli aprì la sua passione. Inteso ciò Vincenzo ricorse al mezzo più certo per aver vittoria in si fatti incontri, cioè alla fuga, avendo noi tutti dell' Adamo; e quindi fugge, e lascia delusa quella donna e piena di confusione. E giunto nella sua stanza pianse amaramente a piè del Crocifisso e lo supplicò, perchè convertisse quella sconsigliata. E non andò molto, che quella donna ravvedutasi del suo peccato divenne una gran penitente con edificazione del popolo.

Ma ben altri casi erano ancora riserbati per mettere a cimento la virtu di Vincenzo; dacche il demonio prepara di questi bei regali alle anime date tutte a Dio. Talche un' altra bella invaghita delle bellezze di questo religioso pensò il modo di divenirgli amante. Era inutile il guardarlo; perche egli non fissava mai gli occhi a donna alcuna; e però fermò nel suo animo di fargli una sorpresa. Onde, un giorno sull' inbrunire mentre il

fratello faceva il letto di Vincenzo, ed allontanandosi talora da quella stanza, per prendere gli oggetti necessarii al servizio di lui, come sarebbe l'acqua, il candeliere, ed altro, essa destramente s' introduce entro la stanza e non vista d'alcuno si nasconde dietro un armadio.

Appena la sera si ritira il buon religioso, e poco appresso, secondo l'usato, si pone in orazione dinanzi al Crocifisso a quella rea donna parve tempo di eseguire il suo disegno e con una audacia che non mai la maggiore esce dal nascondiglio, e tutta ad un tratto si gitta al collo del buon religioso. A questo strano atto rimase attonito Vincenzo, e credendo scandaloso il fuggire e far partecipe l'avvenimento a' suoi confratelli, fu animato dallo spirito divino ad armarsi di fortezza contro quella donna. Sicchè colla sua efficace parola la riprese di cotesto attentato, dell'abuso che aveva fatto, violando le leggi claustrali (non potendo una donna introdursi in un convento) e che Dio abborre la impudiczia, che ama la onestà, e massime nelle donne, che Dio ch'é presente in ogni luogo e che tutto vede e tutto sa, avrebbe potuto in uno istante levarle la vita e punirla severamente colle pene eterne d'inferno. Queste gravi parole dette colla efficacia d'un divoto ispirato nelle celesti virtù commossero tanto geil'anima traviata, che mutò risoluzione; si mise a piangere, e chiese perdono a Vincenzo dell'ardire che aveva avuto d'introdursi nella sua stanza, poscia occultamente uscl; e da indi innanzi si diede ad una vita penitente con grande utilità di tutti quelli che la conobbero.

E questo non è tutto per Vincenzo; perocehè un terzo caso assai più funesto all'onore di lui si macchinava dal demonio, per attaccare la reputazione di tanto religioso. Un vecchio dissoluto e nemico di lui per le taute ammonizioni che aveva ricevute da Vincenzo per le sue dissolutezze pensò il modo di fargli perdere la pubblica stima. Di maniera che una sera si recò a casa di una meratrice e dopo lunghi colloqui avuti con essa le offri una piccola mercede. Allora quella rimbrottandolo di si sparuto prezzo, egli le disse, che non poteva altro dare in quel punto, ma che a miglior tempo la pagherebbe con altra moneta.

Onde essa lo costringeva a dirle il suo nome, ed egli furbo, quant'altri mai, volendo fare a quel buon religioso il male che si era proposto di fargli, rispose, che il suo nome era Vincenzo Ferreri, ma che si guardasse di dirlo alla gente, poiché egli non permetteva che si pubblicasse la confidenza che aveva avuto con lei; e quella femina ebbe la bocca muta a promettergli il segreto, ma nell'animo covava di pubblicare quanto prima l'accaduto, se non fosse stata prontamente pagata. E quel vecchio non essendosi più veduto da lei, essa crucciata cominciò a far parte alle sue amiche e conoscenti del caso avvenuto e del cattivo modo, con cui era stata trattata da Vincenzo Ferreri.

La quale cosa divulgatasi per la città riempì di grande confusione la gente colta e dabbene, tutti si guardavano in viso l'un l'altro, credendo fermamente non esser capace Vincenzo di tanto peccato; ma intanto molti erano entrati in dubbio; onde voci contrarie alla reputazione di lui cominciavano a prender voga in città, e i parenti e gli amici affezionati al suo nome n'erano dolentissimi, quando il fratello di lui, Bonifaccio, ch'era uno de' principali magistrati della sua terra pensa ad un bel modo, per venire in chiaro della verità sperando smentire, come bugiarda, la voce che si era sparsa sulla condotta del suo buon fratello. Laonde un giorno chiamata a sè quella donna, ch'era stata causa della mala reputazione, in cui era caduto Vincenzo appo alcuni, le disse: Or dimmi donna, tu potresti riconoscere quell'uomo che fu in tua casa quella sera, e che ti pagò tanto male de' servigii a lui resi; e quella rispose di sì. Ebbene, ripigliò a dire Bonifacio domenica prossima tutti i religiosi dell'ordine de' predicatori passeranno in processione sotto i miei balconi, e tu tornerai da me, e vediamo, se alla presenza di alcuni amici potresti indicare quell' uomo di quella sera, e se veramente sia Vincenzo Ferreri.

Acconsenti la donna a questo esperimento, ed al giorno ed ora posta si recò in casa Bonifacio, e come cominciò la processione di que' religiosi le indicarono chi fosse Vincenzo Ferreri, e le dissero di dire apertamente, se fosse colui che quella sera venne in sua casa. Allora la donna rispose no affatto; perocchè colui era un vecchio canuto, mentre costui era piuttosto un giovane, di cui essa prima ignorava il nome; ma che aveva più volte inteso predicare con edificazione degli uditori. Allora tutti non che la donna si ricredettero dell'inganno, e vennero in maggiore stima di Vincenzo; e lodarono oltre modo Bonifacio del bel ritrovato che aveva posto in opera per mettere in chiaro la verità.

Ma il demonio non era ancora contento di cotesti vani tentativi, per far perdere la stima a Vincenzo; onde pensò di sco-

raggiarlo in altro modo. Leggeva una sera il buon religioso solo nella sua stanza i trattati di San Girolamo sulla verginità di Maria, ed innamorato, qual egli era, di questa grande virtù, piangeva a' piedi della regina del cielo, e la pregava, che serbasse in lui tanto dono. Allora sente una voce, che proferisce queste parole: È inutile Vincenzo che ti sforzi ad esser puro, Maria fu una creatura eccettuata dal cielo ad esser vergine; ma tutti gli uomini deono cadere nella impudicizia. Si turbò oltre modo il casto religioso a queste parole, e stette su di sè, come sbalordito credendo, che partissero dalla vergine Madre o da qualche angelo, quando Maria compassionando il turbamento di quel virtuoso uomo, gli apparve in visione, e lo conforto nel suo intrapreso tenore di vivere, e gli disse apertamente, che quelle parole che aveva, poco fa, udite, partivano dal demonio, e non da lei. Allora Vincenzo si rasserenò, e ringraziò Dio e Maria di tanta grazia, orando diverse ore in camera.

L'anno 1394, morto Clemente VII, che aveva restituita a Roma la sede pontificia nacque uno scisma nella chiesa cattolica; perciocchè furono creati divesi pontefici: uno in Avignone, che fu il cardinal di Luna, il quale prese il nome di Benedetto XIII e più d'uno in Roma, ma il primo di essi ad 'esser 'creato fu Urbano VI. Il di Luna divenuto Pontefice in Avignone si ricordò della dottrina e della santità di Vincenzo; e però non ebbe altra cura, che chiamarlo a sè, e sceglierlo per suo confessore e per Maestro del Sacro Palazzo. Vincenzo, benchè non tardò ad ubbidire allo invito, pure forte si doleva di un talè scisma; e quindi per torre dalla Chiesa tanto scandalo si adoperò, quanto potè, per far convocare il Concilio di Costanza, e fece molti viaggi per la Francia per la Spagna e per la Germania. Tornato in Avignone gravemente infermo, e venuto quasi a morte gli appare Cristo in visione, e gli dice di lasciare la Corte di Benedetto e di mettersi in missione, per predicare in ogni luogo il Vangelo. Egli si scosse a questa vista e a queste sante parole profferite da Cristo, e riacquistata la sanità si apparecchiava alla partenza.

Frattanto intese, ehe Gregorio XII e Giovanni XXIII ch' erano due pontefici creati per occupare la sedia ponteficia di Roma, per dar pace alla Chiesa si sottoposero di buon grado alle
determinazioni del Concilio di Costanza; ed avendo egli proposto
a Benedetto di fare il simigliante, e costui resistendo, l' abbandono per sempre, come scismatico. Succeduto nella sedia ponti-

ficia romana Martino V, e conoscendo le virtu singolari di Vincenzo e la efficacia della sua parola e il zelo per le anime, lo nomino missionario apostolico per tutto l'universo. Allora egli intraprese la sua missione, e fece mutar faccia all' Europa tanti furono i popoli Turchi Ebrei Scismatici che converti alla fede di Cristo.

Egli cominciò la detta missione dalla Spagna l'anno 1397, e corse la maggior parte di quel regno ed ebbe il titolo di apostolo di tutta la Spagna, poscia passò nella Francia, e predicò con felice successo nella maggior parte di quelle città, indi passò in Italia, e fu in Lombardia nel Piemonte ed altrove e fu detto l'apostolo di tutta Europa. Bastava la sola sua vista non che la sua voce per iscuotere i peccatori più induriti.

La morte l'inferno e il giudizio erano i principali argomenti delle sue commoventi prediche. Egli instancabile nel servizio di Dio scendendo dal pulpito passava al confessionile. E la fama della sua santità ovunque si sparse. Sicchè correndo la voce che egli da una città trasferivasi in altre a lui andava incontro la gente, come ad uno inviato dal Signore, e conoscendosi dove egli andasse a predicare, era preceduto da parecchi mercadanti che portavano quivi per vendere sacchi discipline cilicii, tanto erano certi delle conversioni che si operavano per opera di lui. Tanto bene reca al mondo un uomo dotto e di santa vita ed infiammato dallo Spirito Santo!

E Dio per colmarlo di effetti salutari e benefici all'uman genere, gli fu largo del dono dei miracoli; onde la gente restava confusa nel suo errore, e si dava volentieri a Dio. Nè egli in nulla insuperbì di queste speciali grazie del Signore; perciocchè, come umilissimo e devotissimo servo, osservava la regola del suo Convento nei viaggi ed in ogni luogo, ove trovavasi. Digiunava ogni di tranne le domeniche, ed il mercoledì e il venerdì faceva il digiuno a pane ed acqua; e ciò il praticò per ben anni 40. Talché disprezzava tutti gli agi, e voleva essere volontariamente povero per rassomigliarsi a Cristo che tanto amava e contemplava nella passione che soffrì in terra, per dar vita eterna e beata all' uman genere; e questa contemplazione specialmente facendola nel sacrifizio della messa, egli celebrandola si struggeva in lagrime con grande edificazione de' circostanti. O virtù evangelica di quanti bei frutti sei capace!

Vincenzo aveva piena della sua fama tutta l'Europa; onde venne vaghezza al Re d'Inghilterra d'invitarlo nel suo regno, per

vedere da presso tanto uomo, e per riconciliare con Dio le anime sviate dal retto sentiero della virtù, ed egli umano e pio con tutti non si negava punto agli inviti, per far bene massimamente alla chiesa di Cristo. Talchè fu in Inghilterra; e quivi accolto da quel Re colle maggiori dimostrazioni di riverenza e rispetto si diede a fare le sue missioni in quelle città con immense conversioni di quella gente e con soddisfazione grandissima di quel Sovrano che tanto aveva ambito di vederlo metter pié ne' suoi Stati, per predicare, e ravvivare ne' popoli la religione del vero Dio. Nè meno brama di averlo nel suo regno ebbe il Duca di Bretagna Giovanni V e la Duchessa moglie di lui; sicchè colle più calde espressioni lo pre-gavano a contentarli, ed egli cortese e benigno, qual era, non lasciò deluse le brame di si amorevoli personaggi; onde non tardò molto a recarsi in quella antica regione della Francia, ove fu ricevuto come un Pontefice. Il Duca e la Duchessa andarono ad incon trarlo co' capi della Corte ed immenso popolo appresso, e così fu condotto in trionfo nella reggia, a Viennes; e fatta quivi sentire la sua voce, tanta desiderata da' più, crebbe nel loro animo la opinione delle sue virtù e della sua santità; e però fu invitato in altre città di quel ducato, per fare le missioni ed egli era sempre presto ad appagare i desiderii della gente pel servizio di Dio. della cui maggior gloria era tanto infiammato che non la perdonava a fatiche e ad affanni.

Trovandosi nella Bretagna fu desiderato e chiamato in Normandia, per correggere i costumi e le credenze di que' popoli assai sviati dalla religione cattolica. Ed egli prontamente accorse e per opera della sua angelica voce del contegno della sua persona e della santità di sua vita operò anche quivi cose maravigliose, convertì infinite anime, e fu ammirato da tutti, qual apostolo di Cristo. Tornato in Viennes, capitale della Bretagna. ove tanto era amato e venerato cadde infermo attese le sue gravi fatiche e l'austerità di sua vita, e la malattia mostrandosi mortale i cinque religiosi del suo ordine che gli tenevano compagnia gli consigliarono di recarsi in Valenza loro patria; poichè sapeva loro male, che non avesse sepoltura in quella città che l'aveva visto nascere e l'aveva allevato fino a piena età; ma i cittadini di Viennes, e specialmente il Duca e la Duchessa ambivano il contrario cioè che rimanesse presso di loro il suo santo corpo per conforto e sollievo nelle loro sventure. E Vincenzo abbattuto e vinto dal male non confidò mettersi in viaggio;

onde tra pochi giorni spirò lasciando immenso desiderio e dolore nell'animo di tutti. E ciò avvenne il 5 aprile del 1427, trovandosi egli nell'età di circa anni 70 e nell'anno cinquantaduesimo di sua professione religiosa.

Il Duca poi che pianse si amara perdita dispose sontuose esequie, e appena morto la pia Duchessa piena di commozione
volle lavargli colle proprie mani i piedi, e quell'acqua fu cagione di molti miracoli. Dappoichè è cosa maravigliosa ad udire,
che Dio per mezzo di questo gran Santo operò in vita di lui
860 miracoli, oltre di quelli che ha fatto dopo la sua morte. Tanto utili all'uman genere sono gli eroi del cristianesimo, e tanto Dio ama i suoi servi fedeli che infervorati nella sua santa
legge diventano colle loro dottrine e col loro santo esempio dottori e campioni della Chiesa cattolica.

I sommi Pontefici attesi i miracoli in vita ed in morte ordinarono che si istruisse il processo e risultando dalle opere essere un Santo fu canonizzato l'anno 1455 da Calisto V, ed a capo di due anni dal suo successore Pio II fu emanata la bolla. Le sue spoglie sono reliquie preziose, e Viennes conserva con gran devozione e magnificenza il prezioso corpo di S. Vincenzo Ferreri, e se ne giova in tempi di pubbliche calamità ricevendo continue prove della speciale protezione del Santo che volle morire e restare tra loro. Questi sono veramente gli uomini cari alla terra e carissimi al cielo; e questi si dovranno da noi di continuo lodare e benedire, per ottenere da Dio la grazia efficacissima della imitazione se ce ne renderemo meno indegni.

Catania nel dicembre 1894.

VINCENZO LA ROSA

I.

#### LA DOMENICA DELLE PALME

Quando de' tuoi martir pochi di pria Isti a Gerusalem sur un giumento, Turbe e fanciulli con festivo accento Ti furo incontro, o Gesù mio, per via.

E portavano olivo, e della pia

Turba ognuno stendeva il vestimento

Pel suolo, e di cantare era contento:

A te osanna e benedetto sia!

Ma chi detto avria mai che quella gente Il suo Benefattor posto in obblio, Gridato avesse poi ad una voce:

Cada sopra di noi dell'innocente

Il sangue, e sopra i figli nostri.... e un Dio
Barbaramente configesse in croce.

## IL GIOVEDÌ SANTO

O giorno in cui si disvelò l' Eterno Amor con tutta sua possanza in terra, E soccorse all'antica nostra guerra Contro il fiero signor del regno inferno.

Quando raggiante di lume superno Il Redentore a' cari suoi disserra D'ogni grazia i tesori, e dell' uom ch'erra In questo mar si fa cibo o governo.

Pria di patire Ei prende il pane, e a Dio Levando le pupille il benedice Spezza, e mangiate, questo è il Corpo mio!

E benedetto il calice alla pia Schiera lo dà: « questo e il mio sangue » dice, Questo voi fate per memoria mia.

III.

## IL VENERDÌ SANTO

--3-X-S---

Sotto le volte silenziose e meste Del sacro Tempio rivestito a bruno . Io veggio i Sacerdoti ad uno ad uno Prostrarsi all'ara con funerea veste.

Odo in flebili note le funeste De' tuoi dolor vicende, ed ecco ognuno Amareggiarti, o Dio, ma neppur uno Avere a schermo tuo le mani preste! Sol si crucia natura: di tenèbre Si vela il sol; trema dovunque il suolo. Fendonsi i massi e schiudonsi gli avelli.

Senton le cose tutte acerbo duolo, Mentre in croce un Dio chiude le palpèbre, Per salvare gli ingrati ed i ribelli.

IV.

#### IL SABATO SANTO

Quantunque mesto il sacro rito, e ancora De' Sacerdoti il salmeggiar dolente; Par nata in ciel più bella e più ridente Al pio mortal di questo di l'aurora.

La femminetta da buonissim'ora Le masserizie abbella, e più decente Rende la casa, e attende impaziente, Chi vada a benedir la sua dimora.

E quando il segno delle sacre squille Annunzia che il Signore è glà risorto, Ratto nelle cittadi e nelle ville

Ineffabile gioia si ridesta! Esulta il mondo a quella vita sorto, Che Gesù Cristo risorgendo appresta.

#### DOMENICA DI RESURREZIONE

<del>---3-ж-⊱---</del>

È risorto Gesù! Lucente in viso Come a meriggio il sol: più che adamante Nelle man nel costato e nelle piante Splendon le cicatrici! io lo ravviso.

Quel Gesú che poc' anzi era derise E flagellato si, che più sembiante Non avea d'uomo, e dopo tante e tante Pene moria su tronco infame anciso:

Già redivivo dal guardato avello. Quando trema di Sionne la pendice, Appar di gloria e maestà più bello

E dopo tanti secoli giocondo I triofi di Cristo benedice, E in Dio risorge rinnovato il mondo

CAN. GAETANO ZAMPIERI
Prof. di Belle Lettere nel Ven. Seminario di Terni

## CANONICO ALFONSO MARGANI ORTISI

## RIME VARIE

#### Al Chiarissimo

#### Signor Bresidente dell' Accademia Dante Alighieri.

# Egregio Sig. Collega,

Lo so, che i miei versi sono destinati ad avvolgersi, appena nati alla luce, nelle tenebre dell'oblio. Che vidole? Io non canto nè Satana e nè Lucifero, non sono un verista, non accarezzo passioni volgari, non seguo infine l'andazzo dei tempi, e ciò sopratutto che il sommo Cantù ha ultimamente chiamato la moda di nulla oredere. Come dunque potrei ai miei versi e dai miei versi sperar fortuna?

Perchè dunque li pubblicate? — Perchè in mezzo a tanta colluvie di versi, che fanno stomaco ai credenti, e spesso ancora ai non credenti, mi par utile, che ve ne siano di buoni ed onesti, atti a dilettare, quanto è possibile, con la chiarezza del concetto e la felicità del verso, e qualche volta ancora a moralizzare, talchè si ottenga quel vantaggio, che fu impromesso dal Venosino a chiunque sa contemperare utile dulci. Questo fine io mi proposi nel pubblicare le mie rime sacre, e quest' esso pur mi propongo nella presente pubblicazione delle rime varie.

Saran pochi di sicuro coloro che leggeran le mie rime, e forse i soli soci della nostra Accademia. Ma che monta? Se questi pochi non crederanno che io abbia raggiunto il mio fine, loderanno, se non altro, il mio buon volere; il che sarà per me una discreta ricompensa, ed io ne saprò grado a Lei, egregio Sig. Collega, che mi ha generosamente consentito di pubblicare ancora una volta cogli atti della nostra Accademia le povere cosucce mie.

Accolga Ella pertanto questo pubblico attestato della mia perfetta stima e riconoscenza, mi voglia sempre bene, e mi creda per la vita,

Niscemi-Gennaio 1894.

Suo Dev.mo e Aff.mo
CANONICO ALFONSO MARGANI ORTISI
Presidente Onorario dell' Accademia
Dante Allghieri.

## All'All.mo e Bever mo

# Signor Canonico Alfonso Margani Ortisi Bresidente Anorario dell' Accademia Dante Alighieri.

# Sig. Collega Stimatissimo,

Ricevo con sensi di vera gratitudine la sua novella dedica delle rime varie, le quali non dovranno riuscire meno piacevoli agli eruditi delle sacre, giudicate di stile greco alla foggia di Anacreonte.

I saggi e gli uomini di gusto certo sanno gradire ed ammirare le cose che spirano gentilezza e grazia, ed oltre modo biasimano le sesquipedalia verba.—Biasimate dallo stesso Orazio nella sua Poetica. Onde V. S. può viver sicura della fama che le han procacciata e procacciano le cose sue si in prosa, come in verso, che sono veramente mirabili e care.

E con tale concetto le rinnovo le mie grazie; e mi segno con animo grato

Catania, 1. febbraio 1894.

Dev.mo e Aff.mo y. La Rosa.



#### I MIEI VERSI

<del>---3-\*\*-</del>}----

Di pensier vuoto è il mio canto, Son meschini i versi miei, Di poeta il nobil vanto Come ambire anch' io potrei? Ma benche senza pensiero, Come testa a cui il cervello Come a nave il suo nocchiero Manchi, o l'acqua ad un ruscello, O al giardino manchino i fiori, Od al sol la splendidezza, I miei versi non sonori Hanno il don della chiarezza. Non mi curo mai del tuono, Non mi curo del baleno, A me piace il dolce suono, A me piace più il sereno. Son modesto come il volto D' una vergine pudica, Amo il poco e fuggo il molto Che la mente m'affatica.

Io rasento l'imo suolo

Come fossi augel palustre,

Lascio all'aquila il suo volo,

Preferisco l'ape industre.

Purchè siavi chi m' intende,

Ho già fatto un passo avanti.

Chè più oltre non si estende
Il desio dei verseggianti.

Ho fuggito ognor la scuola

Dell' Idea che non si afferra,

Fuggo sempre la parola

Che misteri in sè rinserra.

Preferisco il senso aperto

Che ad ognun si fa palese,

E sul dubbio, su l' incerto

Non mi piaccion le contese.

I lavori di gran mole
Abbian pure un senso arcano,
Ma nei brevi le parole,
Del mister s' usano invano.

Quanto è bella la natura

Quando parla ai suoi amanti!

Lo scrittor di cosa oscura

Non ha pregio che m'incanti.

Egli è questo il mio pensiero: Io sarò sempre qual fui, Credo d'esser più nel vero; Chi dissente, mal per lui.



Egli è lungi, ed io lo credo Ei non parla, ed io lo sento, Non minaccia, e lo pavento. Si nasconde, ed io lo vedo. Egli è bello, e non ha volto. Non ha braccio, e pur combatte. Non ha armi, e tutti abbatte. Non ha beni, e ricco è molto. Non ha occhi, e tutto vede, Non orecchi, e tutto sente. Sa pur tutto, e non ha mente. È dovunque, e non ha sede. Non ha membra, e pur si muove. Sempre esiste, e non hà vita, Tutto può, nè chiede aita. Ama ei pur, nè si commuove. Non è fuoco, è tutto incende. Non è ghiacco, e tutto aggela. Non è arcano, e tutto cela. Non è luce, ed ei risplende. Egli è arcier senza faretra, E' pittor senza pennello, E' scultor, senza scalpello, E' cantor, ma senza cetra. Ei si gloria, e non è vano, Non ha germe, e ognor produce, Non ha schiere, ed egli è duce,

Non ha scettro, ed è sovrano.

L' universo è sol suo campo.

Vola sopra delle nubi.

Sopra l' ale dei Cherubi,

Su la folgore e sul lampo.

Di lui parla il fior, la fronda,

Dell' augel la pinta piuma.

E del mar l' argentea schiuma,

E del rio la placid' onda.

Sempre tal lo spirto mio

Sel dipinge a sè davante,

E ripete in ogni istante:

Ecco Dio! Ecco Dio!

# ROMANTICISMO

Volto non ha più splendido,
Voce non ha più pura,
Di quel ch' ebbe in origine
La vergine natura.

Io sempre la vagheggio
Qual fonte di piacer,
E da lei sola io chieggio
La luce al mio pensier.

La veggo nella rosea
Ghirlanda dell' aurora
Quando del sole al fulgido
Raggio s'inostra e infiora.

La veggo dei pianeti Nel placido splendor, Nell' ombra dei mirteti, Nel profumo dei fior.

lo la vagheggio estatico
Nell' aura mattutina;
Nell' erba ancor che imperlasi
Della notturna brina;

Nell'onda del ruscello

Che cristallina appar;

Nel cerulo mantello

Che stendesi sul mar.

La veggo nella candida

Neve che copre i monti,

Nell' alito dei zefiri,

Nel murmure dei fonti,

Di tortora nei baci,
Di pargolo nel duol,
E nei dolci e vivaci
Canti dell' usignuol.

Tale al pensier, si avido
Di luce e poesia,
Si mostra splendidissima
Tale alla mente mia.

E l'alma, il cor, la mente Beata ognor mi fa Con palpito si ardente Che in terra egual non ha.

Vergin natura, scuoprimi
Sempre la tua bellezza
Immacolata, inondami
Il sen di casta ebrezza.

Pera chi ti corrompe,

Chi ti conduce a vil

Con vane aeree pompe

Senz' ombra del tuo stil.

#### L' ADDIO ALLA MAMMA

**→ {\*\*!→** 

Mamma, perchè dolente Mi mostri il tuo bel viso? Mi ascolti appena, e spente Son le tue labbra al riso. Che angoscia chiudi in seno? Ah! benchè muta, io ti comprendo appieno. Ti duol, mamma adorata, Ch' io da te m'allontani. Che afflitta e sconsolata Tu qui sola rimani, Mentr' io per luoghi infidi A vivere ne andrò in remoti lidi. Ebben m'ascolta, o cara, M' ascolta, o mamma mia. La mia partenza, amara. È ver, per te saria; Ma la parte migliore Di me ti lascio: ecco ti lascio il core. Il cor, che t'ama tanto, Teco vivrà in eterno, E sempre a te daccanto Godrà l'amor materno, E chiuso nel tuo petto, Col tuo palpiterà d'un solo affetto.

E i palpiti amorosi Del tuo bel cor, repente Dentro al cor mio nascosi Da forza onnipotente, Vi accenderanno, o Mamma, Di vivo, ardente e immenso amor la fiamma. Così la nostra vita Fra scambievoli cure D'amor, sempre fiorita Di dolci gioie e pure, Sopra il tempo che vola Eternata vivrà da un' alma sola. Sii saggia dunque, e pensa Ch' io vorrò sempre bene A chi una doglia immensa Aggrava le sue pene, Pensa che presto il giorno Verrà ch' io possa fare a te ritorno. Pensa che, più lontano,

Pensa che, più lontano,
Io t'amerò più forte,
Che alla mia vita invano
Insidierà la morte,
Finchè, squarciato il velo
Del mio fral nel tuo bacio, andronne in cielo.



#### LA TEMPESTA

Che fulgido baglior! che rombo è questo! Precipita la piova, E par che si commova Dall' imo il suol. La folgore Tutto schianta e distrugge. Ogni animal sen fugge, E s'accoviglia tremebondo e mesto. Sconvolto il mar da impetuoso vento, Sopra amendue le sponde Sbalza le torbid' onde. Contro gli scogli a perdersi Va il trepido nocchiero, A cui astro foriero Di salute non mostra il firmamento. Io pur, che la mia vita in doglie e in pianto. Ho trascorsa finora, Io combattuto ognora Da mali inesprimibili, Or questo spirto anelo, Cui mai non rise il cielo, Su questa terra, ohimè! soffro pur tanto! Forse un giorno verrà che il fato rio Si stanchi, e la procella Su la mia navicella Omai sdrucita e fragile Si farà più leggiera. E allor, giunto alla sera, A riposarmi andrò nel sen di Dio

#### LA FARFALLA E L'APE

#### ·---3-\*\* }-----

#### LA FARFALLA

Dentro le vecchie mura di questo bel giardino

Io sempre viver voglio la sera ed il mattino,

E fra i soavi odor

Di questi eletti fior

Vivere i giorni miei sempre tranquilli e lieti

Voglio da mane a sera nei gigli e nei roseti.

Qual bene qual dolcezza altra vi ha mai nel mondo.

Fuor di questa ch'io suggo dei calici nel fondo?

La terra, il ciel non ha

Più amabil voluttà.

Candidi fior, vermigli, d'un bel giardino orgoglio,

Viver con voi per sempre, con voi morire io voglio.

#### L' APE

Io pure nei giardini, ovver ne le campagne,
Ne le verdi pianure, o su ne le montagne,
Io pur traggo agli odor
Dei variopinti fior,
Non a cercar dovunque solo per me un tesoro,
Ma a dare ad altri il frutto dell' umil mio lavoro.
Io cerco il bene altrui, scopo del viver mio,
È tale il ben ch' io voglio, è tale il mio desio.
Mia vita ormai non ha
Che questa voluttà.
O vanitosa, impara che a sè non vive alcuno,
Se poi morir non vuole d' ogni piacer digiuno.

## MOTTETTI

<del>---3</del>-Ж-⊱---

Se bello è nel giardin qualunque fiore, È più bella la grazia del Signore.

Bella mi par l'Aurora, ed io l'ammiro; Quanto più bello non sara l'Empiro?

D'un vezzoso fanciul se è bello il viso, È più bello degli Angeli il sorriso.

Bello di vergin pura se è l'amore, Dei Serafin più bello è il sacro ardore.

Se bello è il ciel disgombro dalle nubi; Più bello è lo splendore dei Cherubi.

Se il mar, se i campi sembrano un eliso, Ha in sè gioie più belle il Paradiso.

Ah! caduche bellezze ovunque io miro,

.Dio sol, ch' è Bello eterno, è il mio sospiro.

# IL FIORELLINO



- Si vago, si gentile Si mostra il fiorellin Quando apre in sul mattin La sua corolla!
- Se spunta il sol d'aprile, Lo guarda con amor, Se ne delizia ognor L'arida zolla.
- Su d'esso il firmamento Piove la sua virtù, E il fior volge lassù La sua speranza.
- Ma l'impeto del vento Tosto piegar lo fa.... Ohime! dove n'andrà La sua fragranza?
- Di vispa fanciulletta
  Più volte egli beò,
  Più volte egli adornò
  Lo sguardo e il seno.
- Ma l'aura benedetta

  Del suo vergin pensier,

  Del suo casto piacer

  Gli venne meno.
- E il fiorellin giocondo, Venuto l'altro di, Sul seno inaridi De la fanciulla.
- Così tutto nel mondo
  In breve va a finir,
  Nè cessa dal ridir
  Che tutto è un nulla.

### IL MIO CANARINO

Canarino gentil, se il mio contento
Tu potessi provar quando fra il giorno
Il modular della tua voce io sento,
E a sentirla di nuovo poi ritorno,
Fin che tardi la sera m' addormento,
Fin che tutto è silenzio a me d'intorno,
Tu far più dolce il canto tuo vorresti,
Con note, se possibil fia, celesti.

Tu di gioia ricolmi il petto mio,

Tu gli affanni mi molci ed il dolore,

Tu mi cagioni ai mali miei l'oblio,

Tu la pace ritorni a questo core.

Dei teneri anni mi ridoni il brio,

Io divengo per te sempre migliore,

E tal dolcezza all'alma si trasfonde,

Che ne cerca le fibre più profonde.

Oh, non dirlo, o Signor, troppo t' ho inteso;
Io ti rendo quel ben che tu mi fai,
La mia riconoscenza io ti paleso
Qua entro, dove alfine m' avvezzai.
Io bevo l'acqua dopo il cibo preso,
Godo la luce e ancor del sole i rai,
Ma libero non son: ciò mi tormenta
Più che l' animo tuo non creda o senta.

Dove sono i miei campi e la verzura,

E i variopinti fior, dove i ruscelli?

Dove le messi son che il sol matura?

Dove l'ombra dei teneri arboscelli?

Là tutto è pace, è là che la natura

Ad eterno gioir par che mi appelli,

La brezza del mattin di primavera,

Come la tiepid'aura della sera.

- Ben è ver, ma pur sempre in luogo infido Viver dovresti ognora ed ogn' istante.
   Al sibilo del serpe, ovvero al grido
   Del nibbio tremeresti in fra le piante.
   Rapir vedresti coi piccini il nido
   Da fanciullo o villan pei campi errante,
   E la tua vita, che sì lieta crebbe,
   Piombo micidial spegner potrebbe.
- Deh, taci, chè tu aggravi i mali miei.
  Di libertà, ch'è pure a me sì cara,
  I mali al par dei beni accetterei
  Di buon grado e la morte anche più amara.
  Ah! rendimi ai miei campi, chè potrei
  Là sol goderla ove a goder s'impara,
  Deh, lascia ch'io ritorni ai luoghi ameni:
  Ben sei crudel se schiavo ancor mi tieni!

### IL DRAGONE

------

Senti piccina mia, se ti addormenti,
 Io ti darò le chicche.

E il babbo ancor, se ci farai contenti, Ti darà vesti ricche,

E pupattole avrai, se sarai buona. E un cavallin superbo,

E un campanello che assai dolce suona, Anche per te riserbo.

Ti condurrem poscia al giardino, e i fiori Tu stessa coglierai,

E nella vasca i pesciolin migliori Con l'amo prenderai.

E torme d'augellin con un tuo grido Farai librar a volo;

Del cardellin sorprenderai il nido, Ovver dell' usignuolo.

Sugli alberi corrai più dolci i frutti, Che a te piaccion, piccina;

Entro un cestin potrai donarli tutti A la tua Caterina.

— Mamma, non mi seccar, di queste cose Io sazia son, finisci.

Per belle ch' esse sien, dolci, gustose, Non men parlar, capisci?

Non mi voglio dormir, già te l' ho detto, E ancor te lo ripeto.

Non vo' corcarmi, puoi disfare il letto. Ma se no, m'inquieto.

Voglio esser trista, voglio far rumore, E gridar senza fine;

Vo' ballar, vo' cantare in tutte l' ore, E svegliar le vicine.

- Di star cheta e tranquilla or non è il caso, Chè son chiuse le porte.
- E se mi fai salir la mosca al naso, Strepiterò più forte.
- -- Ebben, piccina, poiche la mia voce Non senti e le parole,
- Il Dragon chiamerò, brutto e feroce Che mangia le figliuole.
- —Che dici, Mamma? Ohimè! che mostro è questo Del quale or tu mi parli ?
- Egli è un mostro alle bimbe assai funesto: Credi forse ch'io ciarli?
- Egli è un grosso animal che non ha pari, Cammina a lento passo,
- Fuoco manda dagli occhi e da le nari, E mena un gran fracasso.
- E benchè tal, per tutte le fessure Sa entrare le più corte,
- Ed urla orribilmente, e a le creature Porta spavento e morte!
- Le addenta furibondo, e su le corna Levandole repente,
- Ratto sen fugge, e le divora e torna Quando più fame ei sente.
- O mamma, mamma, non andar più avanti: Perchè mi fai paura:
- Io pregherò la Madonnina e i Santi, E starò più sicura.
- Mamma, deh, nol chiamar ne l'ombra oscura<sup>3</sup> Ch'io son tranquilla appieno.
- Coprimi col grembial, cantami pure, Ti dormirò nel seno.

#### IL PIACERE

\$:₩

Io l'ho bevuto: or datemi
Quel nappo prezioso,
Perchè lo vuoti, e spremerne
Possa ogni sua dolcezza.
La giovanile ebrezza
Avrà così riposo,
La pace avrò saldissima
In braccic del piacer.

Ed io già sento serpere
Aura di nuova vita
Ne le mie vene, e spegnersi
Ogni umor tetro intanto.
Luce, letizia e canto,
Speme d'amor fiorita
Mi rendono più giovane
Nel corpo e nel pensier.

Ma che! Su gli occhi stendersi
Io veggo un denso velo.
Trema la man, ne reggersi
Sa il pie, che ormai tempella.
Qual fior, da la procella
Curvato su lo stelo,
Tale il mio capo chinasi
Stanco su l'origlier.

Ed una voce flebile

Dentro al mio cor risuona:

Gustar più non ti è lecito
Di voluttade un sorso,
Straziato dal rimorso
Che ad uom mai non perdona.
Stolto, che osasti suggere
La morte col piacer!

#### IL DOLORE



Ohime! qual duro strazio
Questo mio cor martella!
Più non mi regge l'anima
A si tremendo affanno.
Qual mai crudel tiranno
Mi scempia, mi flagella
Come odiosa vittima
Di sdegno e di furor?

Tutto d'intorno oscurasi,

La terra, il mar, l'empiro.
Io più non bevo un'aura,
Un' aura almen gioconda.
Orma nel sen profonda
Riapre il mio martiro,
Vuoto l'amaro calice
Del cruccio e del dolor.

Ma che! celeste musica
Scuote il mio spirto anelo,
Sento ne l'alma un fremito
Che dal gioir rampolla.
Qual fior, che la corolla
Rialza in su lo stelo,
Tale il mio cor sollevasi
Al soffio de l'amor.

Ed una voce amabile

Così mi racconsola:

Soltanto dal Calvario
Si passa in sul Taborre
Tutto qui giù trascorre
Col suon d'una parola.
Solo godra cogli angeli
Chi visse nel dolor.

### LA PASTORELLA

-Che fai tu in questi prati
Sempre al tuo gregge accanto?
Dov' è, dov' è l'incanto
Dei di lieti e beati?
Dov' è quel sacro ardore
Che fa dolce la vita, ov'è l' Amore?

Intorno a te tu miri
Non altro che ruscelli,
Tra pecore ed agnelli
Tu sempre qui ti aggiri.
Tra l'erbe e fra le piante
Scorre tua vita ogn' ora ed ogn' istante.

Ti abbronza il sol, del verno
Ti agghiacciano i rigori
Quando su i primi albori
Al pascolo ti scerno.
Allora io ti compiango,
E in un cupo dolor muto rimango.

Vieni in città, vedrai,
O gentil pastorella,
Quanto la vita è bella,
Quante carezze avrai,
Di qual vero diletto
Onde traboccheran dentro il tuo petto.

Stando su questi prati
Sempre al mio gregge accanto,
Io trovo il vero incanto,
I di lieti e beati.
Trovo quel sacro ardore
Che fa dolce la vita, ed è l'Amore.

Intorno a me tu miri
Non altro che ruscelli
E pecore ed agnelli,
Se meco qui ti aggiri.
Ebben, fra queste piante
Lieta scorre mia vita in ogni istante.

Mi abbronza il sol, del verno Mi agghiacciano i rigori Quando sui primi albori Te qui vicino io scerno. Allora io te compiango, Che assai poco ti fermi ov'io rimango.

Vien qui pur tu, vedrai
Con l'umil Pastorella
Quanto la vita è bella,
Quante dolcezze avrai.
Qui d'un puro diletto
Un mar traboccherà dentro il tuo petto.

# IL NANO

---

Deh, vi muova a pietà la mia sventura Son povero mortale, Non sono un animale Benché matrigna io m' abbia la natura.

Credete forse che alcun fallo rio Io abbia almen commesso? No, porto in fronte impresso Che tale io nacqui per voler di Dio.

Ma Dio non vuol che come un deliquente Io venga omai trattato, E che uno sventurato Esser debba il zimbello della gente. Egli, ch'é Padre, in suo figliuol mi tiene E a me conceder vuole Il pan, la luce, il sole, Il respiro, le forze ogni suo bene.

Or se tutti siam figli d'un sol Padre. Noi tutti siam fratelli, I brutti al par dei belli, Le deformi creature e le leggiadre.

Gustiam dunque d'amor le gioie sante, Amiamoci, e pensate Che se pur voi mi amate, Benchè nano, in amar sarò gigante.

# A CHI M'INTENDE

A chi m'intende, or voglio dire alfine Almen due paroline. Io dir gli voglio: Perchè mai t'affanni Ad ammucchiare inganni? Perchè cogli occhi torvi e irrequieti Per sentieri secreti Sempre t'aggiri, ed un nome onorato Sul tuo labbro spietato Suona, e oggetto lo fai d'aspra rampogna, Di scherno e di vergogna? Le buone cose, ch'altri a far son usi. Perchè tu chiami abusi? E quando altri conformansi alle leggi, Perchè tu li motteggi? E se son favoriti dalla sorte, Perchè gli oltraggi a morte? E se son più di te, se hanno più onore, Perchè monti in furore? Perchè col tuo maligno, invido dente Accarni onesta gente

E l'accusi d'un mal che non commette, E ne vuoi far vendette?

Perchè sorridi, e intanto un rio veleno Nascondi nel tuo seno,

Velen di gelosia, di rabbia insana, Di bile partigiana?

Sventurato! L'amor mai non si annida In un core omicida.

L'amor vuol pace ed amistà soltanto, Non vuol lagrime e pianto

S'allieta dell'onor ch' altri s'acquista, Solo del mal si attrista.

Anche gli erranti chiama suoi fratelli, I perfidi e i rubelli.

Porge soccorso ai poveri, ai malati A tutti i sventurati.

Parla ai nemici in amichevol suono,

La voce del perdono.

Quando è vuota la man, sagace e accorto, Dà il pane del conforto.

Mentre agli afflitti a ben patire insegna, Ei pure si rassegna.

A tutti egual mostrandosi nel riso, Alterna il pianto e il riso;

Ride coi fortunati, e piange insieme Con chi sospira e geme.

Gli uomini, in somma, senza più né meno Tutti stringe al suo seno.

Così allevia l'amor dei mali il pondo, E letifica il mondo.

Ora, se tu non ami, amico mio, Non sei figlio di Dio,

Da te l'umanità non altro aspetta

Che l'odio e la vendetta. Nè da te può la patria sperar bene,

Ma lacrime e catene.

Ama dunque, e ripara ai falli tuoi, Se amato esser tu vuoi.

Fa bene altrui, se ben tu pur pretendi, E il mio linguaggio intendi: Breve è la vita; che sperar potrai Se non ti emendi mai? Se ti coglie di Dio la destra ultrice, Oh, non sarai felice!

### L'OPERAIO CATTOLICO

**→**•j••••

T.

Mi dicono che nulla io debbo a Dio, Che s'io vivessi sol per voler mio. Ma se io perdo per poco il sommo Dio. Qual cosa più mi restera del'mio?

La forza nel lavoro è un don di Dio, Come il pan che nutrisce il corpo mio. L'aria, la luce ed ogni ben, da Dio Mi viene, e solo il godimento è mio.

Che se, misero, io verso il pianto mio Fra le angustie e gli affanni, non è Dio, Ma n'è sola cagione il fallo mio.

E rassegnar sempre al voler di Dio Il mio volere, è tale il dover mio: Già fu scritto nel codice di Dio.

II.

Già fu scritto nel codice di Dio Che scontar qui dovessi il fallo mio, Nè per muover doglianze al sommo Dio, Non potrò mai sottrarmi al destin mio.

Ei con *l'opera* ancor l'eterno Dio Volle crear col mondo l'esser mio. Fra sudore e fra stenti l'Uomo-Dio Volle pur praticare il mestier mio.

Addio ricchezze, che a lo spirto mio Siete d'inciampo, può soltanto in Dio Soddisfatto sentirsi il desir mio.

Pane e lavoro io chieggo solo a Dio, Che l' uomo non potrebbe il viver mio Un sol giorno nutrir senza di Dio.

#### SPIRITO E CORPO

Disse a Clotilde un Angelo:

- Esser vuoi tu mia sposa?
   Ed ella col purpureo
   Colore d'una rosa:
- Come poss'io cotanto
   Onor sublime ambir?
   Tu sei celeste e santo:
   Poss' io a te salir?
- A me salir ? Discendere
   Tu puoi, Clotilde amata;
   Chè s' io mi sono un Angelo,
   Tu Diva sei beata.

Uniti in un amplesso
Di eterea voluttà,
La terra, il ciel, lo stesso
Iddio n' esulterà. »

# Per il nuovo Fucile di piccolo calibro

--3-₩-⊱---

RISPOSTA

# A MARIO RAPISARDI

E aguzzeremo ancor le menti infide
Noi di noi stessi a danno?

Ancor perfidi ferri, arti omicide
Regno e vittoria avranno?

Assai dunque, o furor, d'oro e di pianto
Spremuto all'uom non hai?

Non fu dunque l'uman genere affranto
E straziato assai?

Maledetto il Poter che, le pie destre
Rapite all'officina

Liberatrice e al buon lavor campestre I popoli incaina! E maledetto il tricorporeo mostro, Che mentre Europa affanna, Codardo insieme e bellicoso, il nostro Sangue per vin tracanna. E barcollando ebbro e lascivo, al peso Delle impari armi, e nera L'ombra gittando sul reo corpo obeso Sopra la terra intera. In minaccioso e lusinghevol suono Al popolo che tace: Trema, bofonchia, la giustizia io sono: Esulta, io son la Pace! Oh! poi che ancora a le menzogne orrende L'insana turba indura, E in man del Fato ancor librata pende La vendetta immatura: Poi che l'avida schiatta in ozi pravi, Nel vallato covile Sdraiata, ghigna, e schiere ostenta e navi, Pomposamente vile; Su, prorompi, o Danubio, o Tebro, o Reno, Dal vergognoso letto: Inabissate nel vorace seno Il genio maledetto! Si desteranno al ruggir vostro immane I dubitosi; rossa Meteora, accenderà l'anime umane L'ora della riscossa Oh! come allora, a la civil procella Dato il vermiglio crine, Fiammeggerai, terribilmente bella. Vendicatrice Erine! Oh! come innanzi a lei, supplice e prona S'atterrerà l'indegna Progenie, a lei che gloriosa e buona

Passa, e punir disdegna!

Sacra al terrore e all'ira,

Io la vedrò.... Ma da l'estrema notte

A di più mite, e più benigne lotte
L'assorta anima aspira.
O affratellati nel lavoro, eroi
Dell'avvenir, sul vago
Battel dei sogni ardimentosi, a voi
Veleggia il cor presago.
Rifiorirà per le redenti glebe,
Ch'or vaporano mute
Miseria e morbi a la pensosa plebe,
L'opera e la salute.
Spira, magica Idea, splendi ai natii
Campi, e nel tuo fecondo
Lume gl'ingegni fratricidi oblii
Rinnovellato il mondo!

Catania, marzo 1892.

MARIO RAPISARDI

E adoprerai tu ancor tue arti infide Degli operai al danno? Le tue parole, o Mario, empie, omicide Ancora ascolto avranno? Assai dunque cagion d'odio e di pianto All'uom dato non hai ? Non hai tu dunque il core umano affranto E straziato assai? Maledetto colui che le pie destre Rapisce all'officina, Che muta in arme ingegno umil, campestre, L'uomo indraca e incalna! Che lo trasforma in indomabil mostro, Il quale Europa affanna; Più ch'altri mai, vero tiranno, il nostro Sangue per vin tracanna E barcollando ebbro e lascivo, al peso D'armi furtive, e nera Bava filando dal reo corpo obeso Sopra la terra intera,

In minaccioso e lusinghevol suono ' Al borghese che tace: Trema, brontola alfin, Giustizia io sono, Ai poveri son Pace! Poi che la turba a le menzogne orrende Del socialista indura, Storna gli occhi da Dio, dal labbro pende Di ragione immatura; Poi che l'audace schiatta in ozi pravi, Come in ampio covile, Pascer si vuol, schiere distrugger, navi, Avendo il dritto a vile; Su, prorompi, o Danubio. o Tebro, o Reno, Dal pacifico letto: Inabissate nel profondo seno Quel genio maledetto! Si desteranno al ruggir vostro immane Tutti i borghesi; rossa Meteora sparirà, le colpe umane Non avran più riscossa. Oh! allora spenta ogni civil procella, Ricomporrà il suo crine. S'involerà, poetica nè bella, La svergognata Erine! Oh! allor l'umanità, supplice, e prona, Farà contro l'indegna Preci a colei, che, gloriosa e buona, Ogni furor disdegna! Noi la vedrem, sì, la vedrem.... La notte Sacra al terrore e all'ira, Per sempre passerà su l'empie lotte, A cui reo spirto aspira.

O affratellati nel dolore, eroi
D'alme virtù, nel vago

Battel di speme e d'amor sacro, a voi Veleggia il cor presago.

Rifioriran su le redenti glebe,
Ch'or vaporano mute
Miseria e morbi a la cristiana plebe,
La Pace e la Salute.

Fede divina, oh! splendi ai tuoi natii Regni, e nel tuo fecondo Lume immortale ogni rancore oblii Rigenerato il mondo!

Niscemi, marzo 1892.

CAN.CO ALFONSO MARGANI PRTISI.

### PER SACERDOTE NOVELLO

**\$**:--

1.

Al dolce suono armonico
Dei profetati accenti
Al canto ed al tripudio
Dei popoli redenti,
Al fumo dei turiboli,
Di faci a lo splendor,
Vanne a l'altar sollecito,
O unto del Signor.

2.

Non è, non è terribile

Il Dio che là ti chiama;
Agno d'amor benefico,
Unirsi a te sol brama.
L'immola or tu pacifico
Su l'incruento altar:
Al divin fuoco Ei rapido
Vuol l'alma tua temprar.

Te circoncigne eterea

Luce smagliante e pura,

Intorno a te rivestesi

Più bella la natura;

A te su l'arpa angelica

Inneggia lieto il ciel,

E al tuo pensier, più fulgido

Si mostra, e senza vel.

4.

Qual astro lucentissimo,

Qual mattutina stella

Tu splendi fra le tenebre

Qual vivida fiammella.

L' error tu abbatti, e intrepido

Ne fai sgabello al piè

Del Dio che ardenza e spirito

Lume e vigor ti diè.

5.

Tu l'uomo ormai rigeneri
Nel mistico lavacro,
L'orni di veste candida,
L'ungi con l'olio sacro
E in lui la diva immagine
Ritorni che spari
Allor che al primo Artefice
Ruppe la fede un di.

Dell'empio la nequizie
Scuoti e confondi ognora
Col verbo tuo mirifico
Che tuona ed innamora;
E il traggi fra le lacrime,
Per lucido sentier,
In seno alle delizie
Del sommo, eterno ver.

7.

L'uom trangosciante e misero
Il tuo parlar consola;
Quale rugiada al cespite
Di un'arida viola
Nel mesto cor rianima
La speme ed il gioir,
Ogni dolor santifica,
Fin l'aŭra d'un sospir.

8.

Presso a morir chi spasima
Sul letto degli affanni,
Colui che langue vittima
Fra i ceppi dei tiranni
Tu rassereni e i palpiti
Desti d'amor nel sen,
Pingi di gioia insolita
Il volto suo seren,

Con le tue preci il Vindice
Braccio dall' uom rubello
Storni, e la pace e il giubilo
Ridoni al tuo fratello.
Spunti l' ultrice folgore,
Calmi dell' ira il suon,
Di Dio tu fai sensibile
L' amplesso ed il perdon.

1Û.

Stendi tu sol su l'orfano
Di caritade il manto,
E de l'afflitta vedova
Tergi pietoso il pianto.
Tu benedici il talamo
Che mai non tralignó,
E la pudica vergine
Che il fiore a Dio sacrò.

11.

Vieni, o felice, agli uomini
Sii padre, amico e duce,
Sol tu, sol tu fra lugubre
Orror, sii tu la luce.
Sprezza il livor frenetico
D' una corrotta età,
L' ombra dei tabernacoli
Tuo scudo ognor sarà.

Le tne pupille, immobili
Si affiseranno in Dio,
Ogni pensier de l'anima,
Del core ogni desio.
Pugna e trionfa, inpavido
Spiega il tuo santo ardor.
A te darà propizio
Il cielo il suo favor.

13.

Tosto tu il pardo e l'aspide,

La tigre calcherai,

E del lion le furie

Tosto ammansar saprai.

E nei deserti gli aridi

Tronchi rinverdiran,

Le piante un di benefiche

Miele distilleran.

14.

E ne l'estremo anelito,

Ne l'ultimo respiro
Si schiuderà più splendido
Innanzi a te l'Empiro,
Ed ornerà di mistica
Corona trionfal,
Di lauro immarcescibile
Dio l'alma tua immortal.

#### BARCARUOLA

**→** · j @ j· **→** 

Qui su le sponde—o in mezzo a l'onde, Dovunque trovisi—canta il nocchier. Sia la barchetta—erma, soletta, Vuota la gondola—di passeggier, Canta il nocchier.

Quand'egli ormeggia.—se il ciel lampeggia,
E scoppia il folgore,—canta il nocchier.
Fra la tempesta — scuote la testa,
Di nulla affannasi,—calmo ed altier,
Canta il nocchier.

Quando la luna—su la laguna
Chiara riflettesi,—canta il nocchier,
Ed a la sposa—che allor riposa
Su letto soffice,—volge il pensier,
Canta il nocchier.

Quando sul viso—lene improviso
Gli scherza il zefiro,—canta il nocchier.
Se bianca spuma—qual lieve piuma
Sul capo posasi—del batteliier.
Canta il nocchier.

Oh! non è vita—meglio gradita

Che quando estatico—canta il nocchier.

E solo il mare—fonte gli appare

D'immenso giubilo—d'ogni piacer,

Canta, o nocchier.

#### **NELLA MORTE**

# DEL PRINCIPE AMEDEO DUCA DI SAVOJA



#### **GRIDO DELL'ANIMA**

- -Dinne, Amedeo, perchè tu sol degli Angeli Parte non prendi al riso, al gaudio, al canto?
- —Sol perchè troppo presto (ohimè che strazio!)
  Lasciai laggiù la mia Letizia in pianto.
- —E tu, Letizia, quando mai dagli omeri Cader farai quel tuo funereo manto?
- Quando vedrò di colassù discendere
   Fra le mie braccia Lui che amai cotanto,
- —Egli è troppo beato, e non può riedere D'alcun mortal nè dei suoi cari accanto.
- Allor io volerò su l'ali d'angelo
   E in sen l'abbraccerò dei santi al Santo !



# L' ITALIA

E LA REAL FAMIGLIA DI SAVOIA

L'origin mia tu cerchi, o pellegrino,

Che nè l'ombra tu credi ormai sepolta?

Qual sarà nel futuro il mio destino

Saper tu vuoi? Ebben, taci e m'ascolta,

E dei miei lunghi di

Saprai quel che nessun finse nè udi.

Fece a la terra il ciel dolce un sorriso,
Ed io ne nacqui, e Italia fui nomata.
Io divenni un terrestre paradiso,
Da ogni popol civil chiesta ed amata.
E la mia voce ognor
Desto già in tutti i palpiti del cor.

E il ciel dissemi poi: « Che tu sii sola,
Vergine e bella, Italia mia, non lice.
Tu sarai de le genti o scherno o fola,
Di discordie sarai fonte e radice
E dopo che ti avrà
Munta e tradita, ognun ti spregerà.»

Io piansi, e il ciel di me a pietà si mosse
E sorrise di nuovo.... Oh Dio! che veggio?
Le sfere tutte in un sol tratto ei scosse....
Oh come quel portento ancor vagheggio!
Non son più sola, no;
Or tutto il mondo invidiar mi può.

Ecco una Donna assai di me più bella,
Fregiata di virtù, gentil, pudica.
Ella è Regina, ed io le sono ancella,
Ella imbraccia per me scudo e lorica,
Questa che il ciel mi diè,
Donna forte e vezzosa, è la mia Fé.

Ed io tengo di lei su questo anello
Un simbolo fedel di pace e vita,
Che splende di fulgor sempre novello,
Caro è il suo nome, ell'è una Margarita.
Or non ti volgi a me,
Ma a chi in fronte mi bacia, ed è il mio Re.

Questi, di vero Amore augusto pegno,
D'una gloria immortal m'ha cinto il serto.
La sua vita è mia vita, è mio sostegno,
Io morir non potrò se vive Umberto.
Non mi poss'io ecclissar
Finchè questo Rubin segue a brillar.

Ma v' ha Tal, che una triade possente
Rigido compie e in un lieto e beato.
Vittor si appella, e a la latina gente
Di precoce virtù si mostra ornato.

Mia Speme in ogni età,
Prezioso Smeraldo, Egli sarà.

Così il Prence, il Sovrano e la Regina
Son la mia Fè, la Speme e l'amor mio.
L'imago in terra Ei son dell'Una e Trina
Famiglia che lassù si scorge in Dio.
In essi è tutto intier
Un solo spirto, un unico pensier.

Ed io porto sul cor qual mio sigillo

Lo Smeraldo il Rubin la Margarita.

Che sfolgorando sopra il mio vessillo

Son per me libertà, grandezza e vita,

Finche senza alcun vel

Più gloriosi splenderanno in ciel.



### IL FUMO

\*\*

Come s'innalza rapido In densì globi oscuri! Cosi, così sprigionasi Da corpi ardenti, impuri, Rota, s'avvolge, s'eleva Fin dove il puoi mirar; Ma un vento velocissimo Il viene a dissipar. Tale dell'uomo è instabile La buona o ria fortuna. Ora gli onori altissimi Sovra il suo capo aduna, Ora gli cinge fulgido La porpora dei re, Più tardi lo precipita Nel fango.... e più non è!

#### **EPIGRAMMI**



1.

Se tu non vuoi si misero
Marcire in basso stato,
Se non versar più lacrime,
Se viver vuoi beato.
Amico mio carissimo,
Deh, non ti scoraggiar:
Il modo è troppo facile,
E tu lo puoi provar.

Sii tristo, incorreggibile,
Furbaccio, petulante,
Sii disonesto, e in cabale
Nessun ti vada innante;
Sii ladro al par d'un demone,
E l'alta civiltà
Un monumento splendido
Tosto t'innalzerà.

II.

Un villanzon cocciuto, in alto stato

Salir volea come un pulcin senz' ale.

E un tal: • Se viver vuoi lieto, onorato,
Indossa la livrea del liberale.

#### 111.

- Come poss'io mostrarmi uom di progresso?
   Talun chiedea rigonfio e pettoruto.
- —A Dio non creder mai, credi a te stesso, Ripudia la ragion, ti agguaglia al bruto.

#### IV

- —Esser non posso anch'io buon patriota, Un Bruto, un Gracco, un Cesare, un Catone?
- —Si, ma virtù ti sia per sempre ignota, Dritto e giustizia ed onestà e ragione.

#### v.

Filantropo son io, che ognor diffondo I miei beni a lenire ogni tormento. Ma per ragion di dritto, oh, caschi il mondo! Riscuoter voglio il cento almen per cento.

#### VI.

- -In casa altrui per forza entrar tu vuoi?-
- -Si, per essere un suo protezionista.-
- -T' intendo ben, per divenir dappoi,
  O presto o tardi. un vero annessionista!

A chi pensa a modo mio
Io prometto libertà.
Chiunque fa ciò che vogl'io,
Sempre libero sarà.
Ma chi pensa di sua testa,
Chi obbedirmi non vorrà,
Avrà vita ognor molesta,
La sua testa—al suol cadrà.

#### VIII.

- Chi è colui, che tanti ciondoli
   Mostra in petto e a la gorgiera?
   Parmi un prence nobilissimo,
   Un signor di un' alta spera.
- Oh! se alzare, amico ingenuo,
   Potestu la sua visiera,
   Troveresti un nobilissimo
   Personaggio da galera!

#### IX.

- Son galantuomoChe non ho eguale —
- Come lo provi?
- Son liberale,
  E mangio e bevo,
  E vesto panni,
  Mando al diavolo
  Tutti gli affanni.
- Ma il pan tu mangiDel poverello,Degli altrui panni

Tu ti fai bello. Se questa è vita da galantuomo, In pace goditi Tanto rinomo!

X.

Io son Massone, e un alito Caldo nel cor mi ferve, Piego cervici altissime, Indomite e proterve.

Il dritto d'ogni popolo

Io sorgo a vendicar,

L'odiosa lega a infrangere

Del trono e dell'altar.

L' universal dominio

Invano a me contende

La fede, o la politica

Che sol da me dipende.

L'umanità rigenero

Col sangue e le ruine;

Per me ogni mezzo è lecito,

Purchè risponda al fine.

La mia ragion ritrovasi

Ne l' elsa d' un pugnal,

Pronto mai sempre a immergersi

Nel sen d' ogni mortal.

E quando un mar di putrido Sangue versato avrò, Ein su le tombe squallide Pur io regnar saprò! Orsù, godiamcela
La nostra vita.
Facciam baldoria,
Facciam banchetti
Con riso e cantici.
E poi finita
La lieta crapula,
Purgati e netti
Torniamo al vomito
Quai cani ingordi.
Da l'alba al vespero
Stiamo a mangiar,
Sempre in bagordi
Fino a crepar.

I ricchi e i nobili
Faran le spese,
Ei che del popolo
Son gli oppressori,
Essi che trattanci
Qual vile arnese.
Perdio! finiamola
Con quei signori.
Mano al petrolio,
Mano all'acciaio,
In fiamme vadano
Borghi e città,
E l'operaio
Trionferà.

#### XII.

La vuoi?—Che cosa?—Una gentil fanciulla.
 Nomasi Verità: l'ama e l'abbraccia.

Non dirlo, per pietà; sin da la culla
 Giurai di non guardarla pure in faccia.

#### XIII.

Il senno in capo a noi non è ancor morto,

E la moderna civiltà ha prescritto

Che il dritto è quel che vien chiamato il torto,

E il torto è quel che vien chiamato il dritto.

#### XIV.

In illo tempore era creduto
Che ad altri rendere ciò ch'è dovuto
Fosse giustizia. Ma nel moderno
Codice è scritto qual patto eterno:
A nessun rendi, fosse un mendico,
Ciò che gli devi. Comprendi, amico?

#### XV.

Ad altri rendere

Bene per male?

Per me tanta vergogna, oh, non sarå!

Con tutti rendersi

Crudo e brutale,

Ciò comanda l'odierna civiltà.

#### XVI.

Quando io veggo il volto florido
D'una vergine pudica,
Che procura e s'affatica
D'occultar la sua beltà:
Poveretta! a che disperdere,
Tosto esclamo, un si bel fiore?
È sciocchezza il tuo pudore,

È follia ch'egual non ha!

#### XVII.

- Iddio non è; vaneggia chi gli crede.
   Non siam più i credenzoni d'altri tempi!
- No, caro, esiste Iddio (chi è che nol vede?)
   E tanto è ver, quanto ch'esiston gli empi.

#### XVIII.

- Abbatterem la Chiesa, il Papa, il Prete,
   Per conforto e sollievo ai tribolati,
   Che voi, casta jeratica, opprimete,
   E canterem l'osanna dei dannati.
- Se ciò tentate, o stolti, ah! voi sarete
  Dalla mistica Pietra sfracellati.
  E noi con voci trionfali e liete
  Noi canterem l'osanna dei beati!

# M I M·Ì

Sei tanto ingrognata,

Mammina spietata!

Perchè così torva

Mi segui a guardar?

Non far più così,

Ten prega Mimì.

Non farmi più piangere

Non farmi tremar.

Tu in atto villano
Mi stendi la mano,
Mi batti, mi strappi,
Mi danni a patir.
Non darmi così,
Ten prega Mimi.
Non posso più reggere,
Mi sento morir.

S'io fossi, per sorte,

Più grande, più forte, Tu mal mi vorresti?

Rispondimi, orsù.

Non dirmi che si, Ten prega Mimi, No, bene deh credilo, Vorrestimi tu.

Ed or per un nulla,

La cara fanciulla

Strapazzi pur tanto,

Tormenti, perchè?

Non batter così La buona Mimì,

Se no, ti fo piangere

Insieme con me.

Se il babbo vedesse,

Se almeno sapesse

Con quanto disdegno

Mi triboli ognor!

Non pianger così

La buona Mimi,

Se tu non vuoi perdere

Del babbo l'amor.

Ma che? tu mi chiami,

Mi dici che m'ami,

Mi stringi al tuo seno

Con tanto piacer?

Tu allieti così

La buona Mimì.

Non voglio più piangere,

Vo' sempre goder.

### IL SONNO



Sopra le tremule
Onde marine
L'aurora sciogliesi
Il biondo crine.
E sparge fulgido
Di rose d'oro
Pioggia a ristoro
D'ogni pensier:
Dormi, o nocchier.

Di torre altissima
Sopra gli spaldi
Più non si alternano
Paggi ed araldi.
Non suona stridula
Voce altezzosa,

Voce sdegnosa

Di cavalier:

Dormi, o guerrier.

Per gioghi ripidi,

Per vasti campi

Hai corso celere

Tra tuoni e lampi.

Or presso al margine

Qui d'un ruscello

Posa il fardello,

Lascia il sentier:

Dormi, o corrier.

Più non echeggiano
I suoni e i canti.
Riposan gli agili
Piedi festanti.
Solo il silenzïo
Regna d'intorno,
Cessa del giorno
Ogni piacer:

Dormi, o stranier,

In me pur vigile,
A scriver lento,
Sonno invincibile
Venire io sento.
Il capo stancasi,
E su la mano
Posa pian piano
Su l'origlier:
Dormi, o pensier.

### LO ZAMPONE MODENESE



Senti, Ciacco: ascolta, amico
Buontempone. Affè ti dico,
Se vuoi vivere beato
In un suolo fortunato,
Vanne in Modena, o Ciaccone,
Vanne, e mangia lo Zampone.
Ma perchè, perchè mi guardi
Con quegli occhi tuoi beffardi?

Hai tu forse mal compreso? Credi forse io l'abbia offeso? Via, parliamoci a le buone: Vuoi saper ch'è lo Zampone? Egli è un coso grasso e grosso. Senza nervo e senza un osso. Quanto lungo? Oh, non c'è male, Quanto un'anca di majale. Può bastare a più persone: Hai compreso or lo Zampone? Te lo giuro, egli è gustoso Quanto io dirlo ancor non oso. Saporito e delicato Che l'egual non hai mangiato. Se vuoi fare un bel boccone, Perdio! mangia lo Zampone. Egli è dolce, egli è squisito, Quando ben'ti vien condito. Più che l'uva moscadella, Più che zucchero e cannella. Più che il mele del leone Dell'Uom forte è lo Zampone. Quando in Modena la sposa Timidetta e vergognosa Al marito si appresenta Che la sgrida e la tormenta, Lo richiama a la ragione A lui dando un bel Zampone. Fin la libera zitella, D'un padrone iroso ancella,

> Colta in fallo, e già venuta Presso ad essere battuta,

Mette tine a ogni tenzone Col donargli un bel Zampone. Quando un cor duro e crudele Non ascolta le querele D'un oppresso ingiustamente Da furore prepotente, Gli apre tosto la prigione Al gustare un bel Zampone. Se un guerriero più che grande Per sue gesta memorande Isse in Modena a cercare La sua gloria militare, Scorderia lauri e corone Per mangiare lo Zampone. Se lassù nel paradiso Fra la gioia e in mezzo al riso Fosse agli Angeli permesso Di mangiare a un desco istesso, Oh! tra musiche e canzone Mangeriano lo Zampone!

FINE

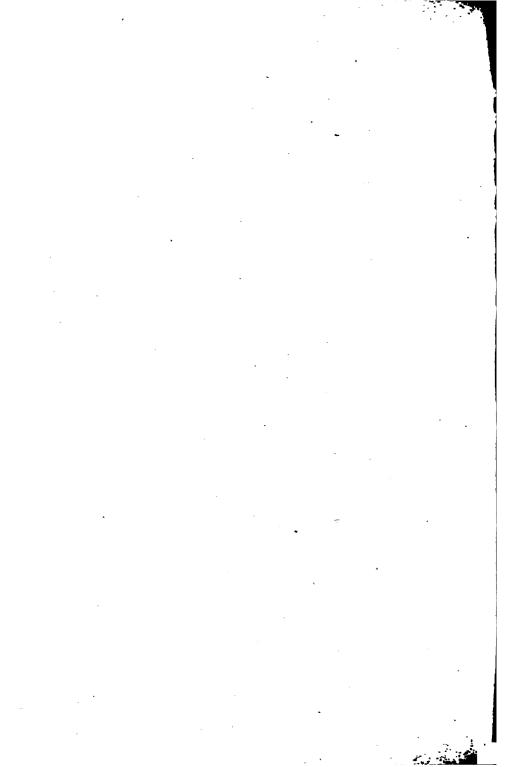

### A FRANCESCO PETRARCA

#### SONETTO

Inclito fabro de' più carmi tersi; Che fondasti in Italia il bello stile! E con l'animo pien d'amor gentile Ti facesti autor di dolci versi!

Oime! quanto i seguaci tuoi diversi Furo di cor che caddero nel vile; Pochi tuoi veri imitatori fersi Che, spirto mostrar caro e signorile.

Fosti il vero Platone de' poeti; E di niuna idea sciocca o turpe detto, Tu del secolo l'uomo vano allieti.

A colui che qui, sa nutrir l'affetto Come te, fien gli amori dolci e lieti, Serbandosi soltanto gioia in petto!

### A GIOVANNI BOCCACCIO

#### SONETTO

Pel tuo ingegno pel tuo studio e amore Delle lettere e gravi discipline Noi siamo bene esenti dalle spine Di que', che d' ignoranza han pieno il core.

Tu avesti in seno quel maggior fervore D spinger lo studio ad alto fine, Che non è facile a trovar confine In vita, che si passa con onore,

E se a te piacque dilettare il mondo, Pur non avesti mai in dispregio Dio, Che onorasti col cor sempre giocondo,

E presso a morte ti rendesti pio, Ed avesti un dolor vero e profondo; E così la licenza in te finio.

### L'UMANA INGRATITUDINE

#### SONETTO

Ingratitudine è non mai maggiore Rivoltarci a quel Dio, che ci ha creati, Non per altro che a farci in ciel beati, Ove si vive in estasi d'amore

E chi può aver un così duro core D'opporsi ad una legge, che ci ha dato Coll'umano consenso dotto e ornato Contro il peccato, che fa schifo e orrore?

Non siamo dunque così sciocchi e stolti, Non seguir quello ch' è soave e buono Per vivere negli empi errori involti

Chi così vive è indegno di perdono Gli occhi de' giusti sono in lui rivolti? Ed e' non può dir cristiano io sono.

### L'ULTIMA ORA

#### SONETTO

Quando l'uom giunge su quel punto estremo, Donde più non si torna a questa vita La illusione umana è già finita, Ed ha presente il giudice supremo.

Allor confuso egli dirà io tremo, Quanto fu la stultizia mia infinita Che per cosa da nulla a me gradita Tutto sfinito oimé! languisco e gemo.

Questo è il fine di chi non teme Dio Di giungere a quel passo spaventato, Perchè in sua vita di peccare ardio.

Egli allora si duole d'esser nato, Perchè crede dover pagare il fio Del viver suo cotanto sregolato.

### LA VITA

#### SONETTO

La vita, che il Signor a noi concede Non è a capriccio e senza fine alcuno; Cotalche possa volentier ciascuno Far di sè quel che meglio vuole e crede,

Non insegna così la nostra Fede Ne la legge, di cui niun è digiuno Conoscere i dettami ad uno ad uno E da' libri e da chi in cattedra sede,

Alti furo i disegni del gran Dio Nel crear l'uomo in questa bassa terra. Perchè fosse del tutto umile e pio,

Ma s'egli invece al Creator fa guerra, Se spinger oltre i suoi pensieri ardio Da disperato scenderà sotterra

### LA PERSEVERANZA

#### SONETTO

Padre del Cielo fa, che i pensier miei Sieno mai sempre al vero ben rivolti, E dall' orribil male sien distolti; Perchè non sia del numero de' rei

Tu, che per quanto buono, grande sei E i benefici tuoi hai donato a molti, I quali stavan nei peccati involti La fragilità mia soccorrer dei.

Te lontano, del tutto il mondo è cieco, L'error vile e funesto prende a bene; E guarda ciò ch' è buon con occhio bieco.

E così cade nell'eterne pene La grazia santa tua non è più seco E senza di te questo all'uomo avviene.

### IL MONDO

#### SONETTO -

Questo mondo è teatro di sconcezze Che pochi sanno valicare bene: Cadono i più nelle profonde pene Che dietro tengon alle loro ebrezze,

Ma l'alme che non sono punto avvezze Alle mutabili e continue scene Ad ogni poco il sangue nelle vene Trema e rifugge alle tante asprezze.

Ma chi del mondo sa arrivare al porto Crede viver felice, e pur ritrova Brevi diletti con un viver corto.

Allora quanto sia fallace prova La sua felicità e in cssa assorto Gli viene a noia questa vita nuova

### TUTTO È VANITÀ

#### SONETTO

L'avere in questa terra grandi beni Quanto ben poco all'util nostro giova? Mettono essi lo spirto a dura prova E non ci danno mai giorni sereni.

Il ricco spaziando nei terreni Passatempi sovente egli si trova Pien di rimorsi, che gli rendou nova La pace e i belli giorni dolci e a ameni,

E non solo ci rendon duro e amaro Questo esilio, che chiamasi già vita, Ma nemici ci fun dal cielo caro,

Come mutar l'eternità infinita Puote l'uomo stoltissimo ed avaro Con quel che il savio disprezzando evita.

### LA VITA CONTEMPLATIVA

#### SONETTO

Per viver bene in questa nostra vita Fa d'uopo contemplare tutto giorno Quanto diletto sia l'alto soggiorno; A cui l'Onnipossente ognor c'invita.

Osservando la legge sua gradita All' uomo riesce, che non soffre scorno Nella coscenza e tiene il core adorno Di bella calma a cara pace unita.

Se l'uom s'inebria in tai beni vani, Che nulla danno di goder sincero Passa i suoi giorni tra rimorsi insani.

Non conosce qual sia il bene vero E non potrà mai trattener con mani Il tempo che si mostra truce e fiero

#### IL TIMOR DI DIO

#### SONETTO

Chi Dio non teme non puote esser buono, Egli è la norma della vita umana: Ogni opra senza lui divien profana. E guai a chi non chiede il suo perdono.

Al certo è fola ed è un falso suono È un concetto di qualche mente insana, Che aver si possa una morale sana Senza coscenza che di Dio fu dono.

Essa ci avvisa d'opre nostre false, Quando è piena di spirito celeste. Che allora la bontate in noi prevalse:

Chi di fallace onor l'animo veste E sol di tal'onor a lui già calse, Diviene del consorzio uman la peste.

### IL CREATO

#### SONETTO

Tutto il bello, che l'uomo vede al mondo Opera è certo dell'immenso Dio: Egli è grande, e non meno buon e pio Chè tutto fa col fiato suo fecondo,

S' Egli dunque cotanto si è giocondo, Che vince chiunque contro lui s'ardio, L'uomo per non pagar del fallo il fio, Debbe a Lui presentarsi puro e mondo.

E s'Egli è l'essere perfetto solo, Se del tutto da Lui opra è il Creato In chi possiam noi trovar qui consolo?

Si fugga ciò che quaggiù par beato; E si abbia del passato sommo duolo: Perchè pel cielo il nostro spirto è nato.

### L'UOMO VANO

#### SONETTO

L'üomo vano passaggiero e frale S'appaga sol da pravità de' sensi; Egli fa sempre caldi voti e immensi Per soddisfarli più d'un animale

E però della terra sol gli cale E i suoi pensier sono per essa densi Ed inverso il goder così propensi Che solo il gaudio vano in lui prevale.

Oh! cieco e folle che t'illudi ognora Di quel che apporta godimento breve E nel goder la coscienza accora,

Scuoti questo tuo cor che sembra neve, Pensa che un'altra vita esiste ancora U' da ciascun di noi andar si deve.

### LA SAPIENZA DI CRISTO

#### SONETTO

La sapienza degli antichi dotti Un nulla fu per quella del buon Cristo; Della terra Egli fece l'alto acquisto, Benchè col sangue e col soavi motti.

E quando i suoi seguaci furon rotti Dalla dura empieta d'un ceto tristo Egli pacato ebbe del tutto visto, E in affanni passò parecchie notti

Ma come avvenne ció all' Onnipossente? È che tutto potea con un suo cenno Gli affanni pur di penitente sente?

1 peccati degli uomini ciò fenno E la giustizia del gran Dio vivente Dovea placarsi da cotanto senno.

### LA PERFEZIONE DI CRISTO

#### SONETTO

Il Redentor del mondo fu la vera Perfezion che si è veduta in terra: Egli già seppe sostener la guerra E indi, franco morir innanzi sera

Chi è mai quel folle che nel secol spera I beni tutti che Universo serra, Ed è contento scendere sotterra Per occultarsi, qual feroce fiera?

Il miscredente e l'ateo questo cerca, Per farsi singolare in questo mondo E divenir la terra sua noverca

Egli così non sarà mai giocondo E a macchie nere lo suo spirto merca. Finchè cadrà di questa terra in fondo.

### IL CAVALLO

#### SONETTO

Animal generoso vispo e baldo, Che alletti di ciascun la vista e il core, E ti mostri fedele al tuo signore Che servi volentier con spirto caldo.

Tu l'aiuti da qual si sia ribaldo, E dimostri al nemico il tuo fervore, E non provi tra l'armi mai timore; Sicchè sempre combatti fido e saldo,

Corri al bisogno celere da cervo, E ti sobbarchi al peso da camello, E in ogni prova sei qual vero servo,

Tra le bestie domestiche il più bello Sei, o cavallo, e senza sferza o nervo Al tuo servizio non sei mai rubello,

### L' ASINO

#### SONETTO

O bestia mansueta per natura, Che tanto buon servizio all' uomo rendi; E benchè a poco prezzo i doni vendi, Pur di te aver si debbe molta\_cura.

La vita tua più lungamente dura, Chè poco affanno nel servire prendi; E non mai tutte le tue forze spendi, Per esser detto buona creatura.

La prisca etate t'ebbe in molto onore, Perche apprezzava i tuoi servizi puri Di tanto giovamento al tuo signore,

Oggl è ver, che i tuoi doni sono oscuri Ma l'alme sagge t'hanno in loro cuore; Perchè l' utile lor tu sempre curi.

### IL BUE

#### SONETTO

Nessuno più di te già vale tanto, Che rendi doppio il vantaggio a noi,. E mai della fatica non t'annoi E umile stai con gli uomini ad un canto.

Fatichi senza posa e senza vanto, E non conti quaggiù tra i pari tuoi. Quando il ferro crudel t'uccide poi Colle tue carni allegri noi cotanto.

E morto la tua pelle serve ancora Per gli usi dei mortali bisognosi, Chè senza te il calzare indegno fora,

Ti sieno almeno gli uomini amorosi Di tratti, e niuna cosa mai t'accora, Per rendere gli spirti tuoi animosi,

### L' UMANA INDECENZA

#### SONETTO

Se l'uom vivesse, come legge vuole Tutto sommesso moderato e umile Giungerebbe all' etate sua scnile. Senza che mai di nulla egli si duole.

Ma per usare opere ree e parole; Egli divien spesso empio spesso vile, Nè sarà mai un essere gentile Educato alle più benigne scuole.

Tale l'uomo é nella presente vita Un esser pigro e sordo del suo bene Solo il piacere ad operar l'invita.

Quand' egli soffre poi l'umane pene Tutto contro di sè si scaglia e incita; Perchè ha perduto del goder la spene.

### SULLA ERUZIONE DELL'ETNA DEL 1892

#### SONETTI

I.

Del monte sommo il Dio della vendetta Spesso sprigiona un turbine di foco, Che scorre in danno d'ogni colto loco Senza che alcun ostacolo vi metta,

E guai alla contrada, ov'è diretta La lava che discende a poco a poco; Sicchè a vederla a tutti sembra un gioco E viene a ciò da lungi schiera eletta.

Il savio ammira la potenza arcana Di Dio, che tutto fa, e pur tutto sface, Che nulla puote la potenza umana,

Lo sciocco sol a riveder si piace La portentosa vista disumana, Ma niente puote dir, però si tace.

П.

Bocca d'inferno stimano taluni, Che Mongibello sia, quando imperversa; Poiche foco rovente egli riversa; Onde que' luoghi non van punto immuni.

E di rossi qual son tornano bruni Que' massi, di che tutta va cospersa Quella valle di terra spesso tersa E fiorente di pomi peri e pruni.

Così si manifesta il sommo Nume Per punire noi perfidi mortali Delle opere contrarie al buon costume.

Se noi siam degli spiriti immortali Cerchiam da Dio la sua grazia ed il lume Per non mancar all'alto volo d'ali,

### LA INDIFFERENZA AI BENI TERRENI

#### SONETTO

Vive bene quaggiù chi poco cura I beni e i mali ed il piacer gli onori, Che spesso affliggono gli umani cori, E tanto fanno questa vita dura.

E chi tra tanta indifferenza pura Via tiene, come sia del mondo fuori Riceverà di sua condotta i fiori E loderà la dolce sua natura

A chi nulla ricerca, nulla manca. E lieto vive di qualunque stato Ed unquemai di bene far si stanca

Solo costui nel mondo è fortunato, E siede spensierato nella panca Di casa sua, e pel cielo al certo è nato.

Catania nel gennaio 1893.

y. LA ROSA.

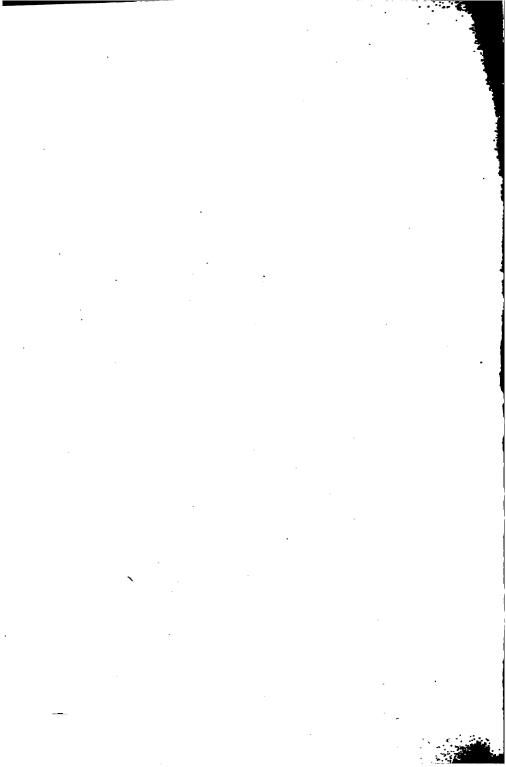

### AVVERTENZA

Se l'Accademia non debbe essere gran fatto contenta della condotta di alcuni soci, che si sono resi disertori, dee per contrario godere ed andar lieta, che è venuta in molta stima presso le nazioni straniere, tante prove di continuo le danno del pregio; in cui la tengono. Il che dà forte a sperare, che Accademia non così presto cadrà...

Inoltre, se taluni de' Soci l'hanno abbandonata, v'ha ben altri che prendono i loro posti e si rendono benemeriti del nostro Sodalizio. Sicchè non si debbe qui tralasciare la onorata menzione di quei costanti e generosi, non che dei novelli Soci degni di lode e stima.

E questi cortesi che hanno anticipato il' prezzo del nono volume degli atti sono i Signori:

Can. Federico Balsimelli, Comm. Antonio Anelli, P. Petronio Minozzi, Tito Pincelli, Avv. Bassano Martani, Marchesa Emilia del Bufalo della Valle, Prof. Alfonso Jommi, Comm. Ercole Ludovisi, Cav. Emanuele Portal, Comm. Luigi Vai, Cav. Gian-Giacomo Serra, March. Giuseppe Lancia di Brolo, Comm. Col. Mario Palizzolo, Comm. Giuseppe Maymone, Can. Giuseppe Priolo, Avv. Nobile Ilario Tacchi, Comm. Tommaso Vallauri, Prof. sac. Giosue Pilati, Conte Carlo Sturani, Prof. Can. Giuseppe Beninati Cafarella, Maest. Filippo Giordani, Can. Carlo Fedele Savio, Cav. Fedele Pollace Nuccio, Cav. Francesco Cosens, Giudice Francesco Parteli, Priore Prof. Luigi Mastrella, Conte Giuseppe Grabinski, D. Nicolai Nicolini, Prof. Eusebio Calvi.

Altri sono anche degni di maggiori lodi, perche hanno dato all'Accademia oltre il giusto prezzo; e questi benemeriti sono i Signori:

Can. Dot. Antonino Russo, Comm. Giuseppe De Marchi. Dot. Carlo Suardi Segretario Comunale, Nobile Cav. Avv. Giuseppe Andrea Rocca, Prof. Sac. Antonio Lupetti. Cav. D. Michele Sala.

Dobbiamo render molte grazie pei doni di libri opuscoli ed altro fatti all' Accademia dai Signori:

Can. Federico Balsimelli, Prof. Can. Giuseppe Beninati Cafarella, Cav. Prof. D. Michele Sala, Cav. Carlo Carafa dei Duchi di Noia. Cav. Avv. Giuseppe Andrea Rocca. Cav. Giunto Giunti, Conte Giuseppe Grabinski, Prof. Michelangelo Raymondi, Comn. Giuseppe Maimone, Cav. Teodoro de' Bar. Bonanni, Com. Tommaso Vallauri, Cav. Gian. Giacomo Serra. March. Emilia del Bufalo della Valle. Giud. Francesco Partelli, Can. Francesco Licciardello. Mario Puglisi Pico, Rosario Platania d' Antoni, Maestro di Music. Silvio Danieli, Cav. Monsignor Federico La China, Can. Gaetano Zampieri, Criadov Dominguez avv. dott. Iuon Petro, Prof. Sac. Vice Rettore Antonio Lupetti, Bar. Domenico de Nardis.

Monsignor La China è pur da lodare per avere offerto all' Accademia oltre le lire cinque per la tassa d'ammissione, onde il dotto Prelato domestico si è reso degno del titolo di benemerito; e così l'egregio Can. Gaetano Zampieri segretario degnissimo del Vescovo di Terni e il sig. Filippo Scirè Lagana che ha pur donato all'Accademia un suo filosofico lavoro sull'Inferno del nostro Dante, il bibliotecario della Specula Vaticana Vittorio Valli e il sig. Mario Puglisi Pico.

In fine è da avvertire, che per tema della seduta dell'anno 1895 si è proposto il seguente:

La Virtù è premio a sè stessa

# INDICE

| Dedica                                                        |       | pag. 3                |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| AVVERTENZA                                                    | •     | · 4                   |
| LETTERA LXXV del Senatore T. Vallauri                         |       | → 5                   |
| <ul> <li>LXXVI del Prof. Can. G. Beninati Cafarell</li> </ul> | la    | • ivi                 |
| LXXVII del Prof. V. Bruno                                     |       | • 6                   |
| LXXVIII del Can. Carlo Fedile Savio .                         |       | . 7                   |
| LXXIX del Prof. Sac. Giosuè Pilati .                          |       | <b>»</b> 8            |
| LXXX del Can. Gaetano Zampieri .                              |       | • ivi                 |
| LXXXI del signor Mario Puglisi Pico .                         |       | • 9                   |
| LXXXII del Prof. Luigi Massari                                |       | » ivi                 |
| Discorso del Presidente                                       |       | » .11                 |
| Discorso postumo del Segretario Stagnitti                     |       | . 21                  |
| Sonetti di V. La Rosa , .                                     |       | <b>• 4</b> 0          |
| Lettera del Comm. T. Bonanni                                  |       | » 46                  |
| Carme di V. La Rosa                                           |       | <b>&gt;</b> 51        |
| Luoghi provenzali della Divina Commedia, Comenti de           | el Ca | -                     |
| valiere E. Portal                                             |       | → 55                  |
| S. Pietro Celestino del Cav. Bonanni                          |       | <b>58</b>             |
| Lettera del Cav. Testera                                      |       | . 61                  |
| Risposta di V. La Rosa                                        |       | • 62                  |
| Qualità del Buon Cavallo Comm. Testera                        |       | • 63                  |
| Della utilità de' Premi dello stesso                          |       | <b>&gt; 7</b> 8       |
| Intorno allo studio della lingua latina dello stesso          |       | • 91                  |
| Sul Tributo alla madre di Dio V. La Rosa .                    |       | <b>• 100</b>          |
| Sulle Antichità di Sicilia e Roma D. re Battaglia Rizz        | 30    | 125                   |
| Sulla importanza d'una buona educazione ed istruzi            |       |                       |
| discorso di V. La Rosa                                        |       | » 439                 |
| Vita di S. Tommaso dello stesso                               |       | » 149                 |
| In Santa Croce del Giudice F. Parteli                         |       | » 153                 |
| Inno a Cristofaro Colombo del Cav. Giuseppe A. Ro             | occa  | <ul><li>459</li></ul> |
| Al Cav. Vincenzo Nicotra lettera di V. La Rosa.               | •     | <b>,</b> 163          |
| Alla Regina d'Itatia ode del Cav. Rocca                       |       | • 174                 |
| Le vittime di Agnes-Mortes dello stesso                       |       | <b>• 1</b> 76         |
| Sonetto per Nozze dello stesso                                |       | » 178                 |
| Vita di S. Vincenzo Ferreri di Vincenzo La Rosa               |       | • 179                 |
| Sonetti del Can. Zampieri                                     |       | → 189                 |
| Poesie Varie del Can. Margani Ortisi                          |       | <b>,</b> 193          |
| Sonetti di V. La Rosa                                         |       | » 245                 |
| Avvertenza                                                    |       | 257                   |
|                                                               |       |                       |

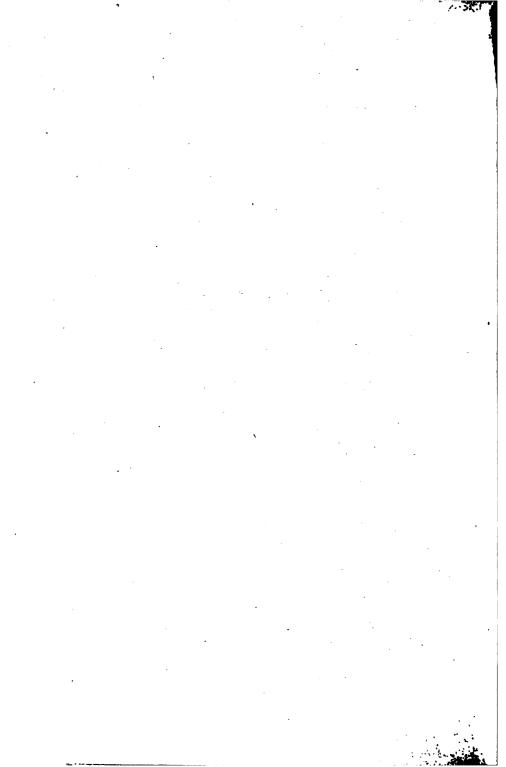

### **ERRATA - CORRIGE**

| Pag.       | Riga |    |           |     | ٠  |    |    |  |    |              |
|------------|------|----|-----------|-----|----|----|----|--|----|--------------|
| 15         | 8    |    | a         | ,   |    |    |    |  |    | . е          |
| 20         | 26   |    | moria     |     |    |    |    |  |    | memoria      |
| 24         | 16   | ٠. | quella    |     |    |    |    |  |    | quello       |
| 36         | 6    |    | alle .    |     |    |    | ٠. |  |    | alla         |
| 37         | 24   |    | Pittagor  | ii  |    |    |    |  |    | Pittagorici  |
| 38         | 8    |    | rinvenge  | osi |    |    |    |  |    | rinvengonsi  |
| 45         | 12   |    | fibbre .  |     |    |    |    |  | ٠. | fibre        |
| 47         | 34   |    | fu nata   |     |    |    |    |  |    | su nata      |
| 48         | 21   |    | e quello  |     |    |    |    |  |    | è quello     |
| <b>52</b>  | 15   |    | sì        |     |    |    |    |  |    | si           |
| ivi        | 28   |    | aportoss  | i.  |    |    |    |  |    | apportossi   |
| 58         | 21   |    | vistate   |     |    | ٠. |    |  |    | viltate      |
| 63         | 17   |    | atto dov  | vi  | a  |    |    |  |    | fatto dovria |
| 64         | 6    |    | tullon    |     | ٠. |    |    |  |    | tallon       |
| 65         | 1    |    | poemaito  | )   |    |    |    |  |    | poemetto     |
| ivi        | 2    |    | e         |     |    |    |    |  |    | è            |
| 72         | 31   |    | ruttiene  |     |    |    |    |  |    | rattiene     |
| ivi        | 12   |    | andacter  |     |    |    |    |  |    | audacter     |
| ivi        | 14   |    | clypens   |     |    |    |    |  |    | clypeus      |
| 76         | 33   |    | ii        |     | ٠. |    |    |  |    | il           |
| ivi        | 29   |    | famillare |     |    |    |    |  | •  | familiare    |
| <b>7</b> 9 | 29   |    | siudio .  |     |    |    |    |  |    | studio       |
| 86         | 40   |    | coloro .  |     |    |    |    |  |    | colore       |
| 87         | 39   |    | puo .     |     |    |    |    |  |    | può          |
| 91         | 5    |    | farla .   |     |    |    |    |  |    | farlo        |
| 92         | 31   |    | disserni  |     |    |    |    |  |    | disserui     |
|            |      |    |           |     |    |    |    |  |    |              |

| 93          | 11  |   | soavo soave                 |
|-------------|-----|---|-----------------------------|
| 94          | 1   |   | principi principii          |
| 96          | 29  |   | prode prodi                 |
| 97          | 32  |   | giaventù gioventù           |
| 98          | 27  |   | azione nazione              |
| 101         | 20  |   | fihliuolo figliuolo         |
| 103         | 9   |   | beleza bellezza             |
| 104         | 19  |   | Autici Antici               |
| ivi         | 12  |   | dettio detto                |
| ivi         | 39  |   | t' addita l' addita         |
| 109         | 8   |   | infauda infanda             |
| 113         | 20  |   | seguent seguenti            |
| 114         | 3   |   | contro centro               |
| 121         | 13  |   | tesori tesor                |
| 124         | 16  |   | piangono piangano           |
| ivi         | 30  |   | sì si                       |
| 130         | 41  |   | nei nel                     |
| 132         | 4   |   | delta dalla                 |
| <b>13</b> 5 | 39  | • | Vispianu Vespasiano         |
| <b>13</b> 6 | 15  |   | presentamente presentemente |
| 142         | 5.  |   | modero moderno              |
| 146         | 2   |   | rapiscouo rapiscono         |
| 149         | 20  |   | vi è vie                    |
| <b>1</b> 50 | 28  |   | odoperò adoperò             |
| 151         | 12  |   | il suo il loro              |
| 152         | 9   |   | soggiacare soggiacere       |
| 164         | 3   |   | alcuni alcune               |
| ivi         | 12  |   | francensi francesi          |
| 168         | 3   |   | dicerotti dicerolti         |
| 169         | 7   |   | È canvinto È convinto       |
| ivi         | 27  |   | frange frangi               |
| 171         | . 5 |   | adoltata adottata           |
| ivi         | 39  |   | assemuciassommi             |
| 181         | 2   |   | spingevn spingeva           |
| 183         | 17  |   | impudiczia impudicizia      |
| ivi         | 22  |   | qeil'anima quell'anima      |
| ivi         | 30  |   | taute tante                 |
| 190         | 8   |   | o e                         |
| 192         | 5   |   | derise deriso               |
| 217         | 23  |   | nel riso nel viso           |
| 227         | 5   |   | inpavidoimpavido            |
|             |     |   | •                           |

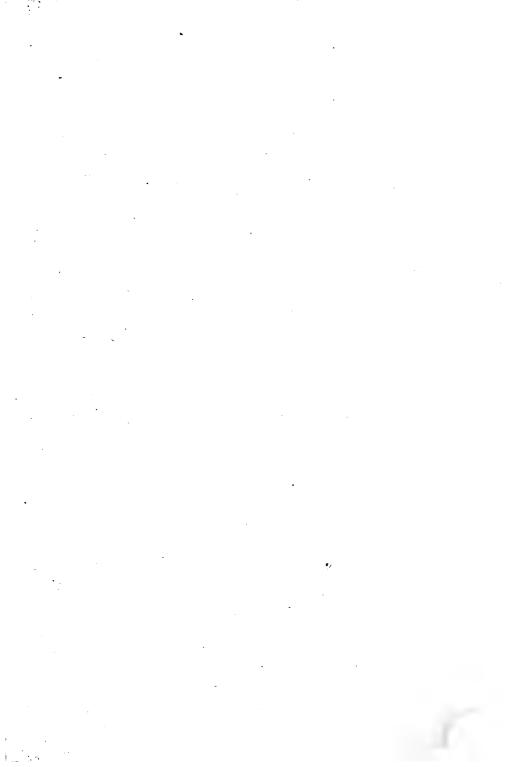





## **AVVISO**

Chi non ha anticipato il prezzo, é pregato di mandare lire due.



.

•







